

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



# MOX LIBRARY





meroft Collection. 'urchased in 1893.



# OPERE DI VITTORIO ALFIERI

**VOLUME VIGESIMOSECONDO** 

I T A L I A

MDCCCXV.

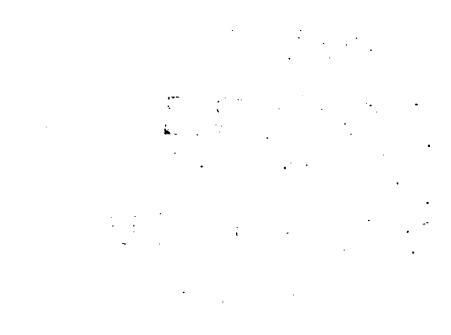



# ENEIDE

DI

# **VIRGILIO**

TRADOTTA

D A

# VITTORIO ALFIERI

**VOLUME SECONDO** 

ITALIA

MDCCCX V.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# DELL'ENEIDE

# D I

# **VIRGILIO**

# LIBRO SETTIMO

Tu pur, nobil d'Enea nudrice antiqua, Gaeta, ai lidi nostri eterna fama Davi, morendo: e vivo onor per anco Serba il tuo avello, a cui dier l'ossa il nome, Che a tutta Esperia la tua gloria addita. Compiuto Enea ver essa il rito sacro Dell'esequie dovute, illustre tomba Le innalza: e quete poi vedendo l'onde, Sciolte al vento le vele, il porto ei lascia. Spiran da sera favorevoli aure: Concede Cinzia i candidi suoi raggi, Sotto cui l'acque tremule biancheggiano. L'armata omai radea di Circe il lito; Dove, splendida figlia essa del Sole, Fra perigliose selve in regio tetto Albergasi. Suonar fa intorno intorno L'aure di canto lusinghiero, assisa T. II.

Tra faci in copia d'odoroso cedro Le intere notti: e in maestrevol modo Col dotto ago dipinge egregie tele. Fin dalla spiaggia i Teucri udiano gli urli, Or d'irati leoni dibattentisi Con le abborrite lor catene, e l'ore Tarde notturne di ruggiti empiendo; Or di feri cignali, or d'orsi i ringhj; Gli ululati or di lupi smisurati: Mostri tutti, in cui Circe, immane Diva, Colla possanza di sue magich' erbe, Uomini trasmutava. A sì inaudita. Orrida sorte i pietosi Teucri Sottraeva Nettuno, a lor seconde L'aure in guisa spirando, che già lungi Sfuggon dal fero lido, oltre ai spumanti Flutti del porto insidíoso. E il mare Già rosseggiava pe'vegnenti raggi Dalla rosata Aurora saettati; Quando, al cader de'venti a un tratto, giace Muta ogni vela; e, sovra il quasi immobile Cristallo ondoso, si travaglia il remo. Ecco, allora un gran bosco Enea dall'acque Scorge sul lido; e fra sue dense piante Ratto insieme ed ameno il Tebro scorre Su l'aurea arena, e in mar prorompe. Intorno Alle sue rive e sovra l'onda istessa

Varj indigeni augelli co'lor canti Dolce fean risuonar la selva e l'etra. Tosto ai compagni il Duce impon, che il corso Pieghino a dritta; e lieto egli l'eccelse Prore su per lo fiume a terra spinge.

Or narra, Erato, meco, in quale stato, Quai Regi allor s'avesse il Lazio antico, Quando afferrò da pria l'Ausonie spiagge La Teucra Armata. O Diva, or tu m'inspira Sì, ch'io di guerre orride tanto il fonte Disveli. Io vate, or narrerò gli sdegni, Ond'ebber morte i Duci in aspre pugne; Io, le Tirrene schiere, e in armi sorta La Esperia tutta, narrerò. Ben altra Materia ai carmi or mi s'appresta; impresa Ben altra io tento. —In lunga amabil pace Reggeva i campi e la città Latino, Placido Re, già in là cogli anni alquanto; Nato (fama è) di Fauno e di Maríca, Laurente Ninfa. A Fauno, Pico; e a Pico, Tu, Saturno, eri padre: origin prima, Tu, della illustre schiatta. Ai Numi piacque Tutti ritor del miglior sesso i figli Al Re, nei loro anni primieri; e sola Di sì gran seggio erede omai lasciargli Una già nubil figlia; alle cui nozze Proci dal Lazio e dell'Ausonia tutta

ι.

Aspiravano a gara. A ogni altro innanzi, Per beltade, e potenti avi scettrati, Il giovin Turno richiedeala: e questi, Alla Regina più di tutti accetto Per genero era; ma, al desío materno Si opponeano portenti spaventosi, Che varj il Cielo iva ostentando. Un lauro Di sacre frondi, e da molti e molti anni Riverito, ombreggiava nel bel centro Dell'alta intima reggia. Il Re Latino (Diceasi) quivi in sue radici saldo Già trovato l'avea, pria ch'egli ergesse Le sue rocche: e, il robusto arbor sacrando, Piaceagli a'suoi di Laurentini imporre Da quel bel lauro il nome. Or, d'esso in cima, Con gran ronzío, pel lieve aere a volo Sciame immenso venía d'api, che tosto Dal cacume, co'piedi una nell'altra Avvincolate, di grappoli in guisa Giù fra'rami pendean, portento strano. Ratto grida un de'vati: Ecco, venirne Straniero Duce io veggo; ei, con sue squadre, Da quelle parti stesse, ond'è lo sciame; E, in queste parti stesse all'alte nostre Rocche, impor giogo. Altro celeste avviso: Stava, del padre al fianco, all'are innanzi, Lavinia ardendo con virginea mano

Casti incensi agli Dei. Parve ad un tratto (Orrida vista!) a sue prolisse chiome Fuoco avventarsi dall'altare; e il serto, E i veli, e tutti della regia testa I femminili ornati, scoppiettanti Fiamme rapide alzar, che in fumo poscia Trasparian rosseggiando, e tutta in breve Incendíando ivan la reggia. Un tale Prodigio, assai recò spavento: i vati Predicean, che Lavinia illustre molto Ben per fama saría; ma, che aspra e lunga Guerra ai popoli annunzia il rio portento.

Atterritone il Re, l'oracol sacro
Del padre suo fatidico, di Fauno,
A consultare imprende. Ei là si avvía,
Donde l'opaca Albunea selva immensa
Dal risonante scaturito fonte
Aure esala di zolfo, a odorar gravi,
Quindi l'Itale genti, Enotria tutta,
Ne'lor frangenti traggono gli oracoli.
Esposti quivi i doni, il Sacerdote
Su molte cuoja di svenate agnelle
In muta notte sdrajasi, e abbandonasi
Al sonno in braccio. Svolazzangli intorno
In portentosi aspetti ombre affollate:
Voci ode varie: ei con gl'Iddii favella;
E, nel profondo báratro d'Averno,

Con Acheronte istesso. Il Re sen viene
Quivi all'oracol dunque: egli v'immola
Cento lanose pecore, a seconda
Del sacro rito: indi, su i bianchi velli
Il regal fianco adagia. Ecco, una voce
Suonar dall'alta selva: o figliuol mio,
Cercar non vogli alla tua erede sposo
Nel Lazio, no; talamo infausto ei fora
Quel, che apprestar vedresti. A voi da lunge
Vengon generi estrani, dal cui seme
Alle stelle ergerassi il Latin nome;
Tal, che i misti nepoti un dì soggetta
Vedransi ai piè quanta è la terra, e quanta
Da un Oceáno all'altro il Sol ne alluma.

Già non chiude in suo petto il Re Latino Nè il paterno responso, nè gli avuti Nel notturno silenzio eccelsi avvisi. Per l'Ausonie cittadi a vol già corsa Della Fama su l'ali era tal nuova, Quando all'erbose Tiberine rive La Teucra armata ancoravasi. Enea, E i primi Duci, e il vago Giulo, a terra Balzati, all'ombra assidonsi d'un'alta Arbore; e, fatta su per l'erbe mensa Delle schiacciate lor di asciutto farro, La sottoposta Cerere fan carca Di varj cibi, e di selvagge poma;

Giove a ciò far traendoli. Consunta Ogni altr'esca, da fame ancor sospinti, Nelle sottili lor focacce a gara Vorace il dente rivolgeano; e tonde, E quadre, sminuzzavanle del pari Con man bramosa; quando, Ascanio grida Scherzosamente: Oimè! per sin le mense Noi c'ingojamo. E più non disse. Il padre, Udito il fatal motto, il pondo ei primo Sentíane: il fin de'lor travagli tanti Questo indicava: ond'ei nel petto attonito Volgendo iva l'oracolo. Ma, tosto, Salve, o dai Fati a me dovuta terra, (Esclama) e voi, ben giunti siate, o fidi Teucri Penati: abbiam qui tetto al fine, E patria qui. Ben or rimembro: Anchise Questi in me deponea destini arcani: Figlio, (diceami) allor ch'a ignote piagge Approdando, costretto ti vedrai, Consunta ogni esca, a divorar le mense; Spera allor porto a'tuoi travagli, e quivi Cingi di mura il tuo primiero seggio. Questa or, quest'è la presagita fame; L'ultimo è questo degli stenti nostri, Quindi, o Teucri, coraggio: al lucer primo Del Sol novello, investighiam pur lieti Dentro terra quai genti abbiavi, e quali

Le lor cittadi, e dove. A Giove intanto Sacre tazze or si spandano; s'invochi Il padre Anchise; e si rimesca a mensa.

Così detto, le tempia egli incoronasi
Di frondeggiante ramo: il Genio poscia
Tutelar di que'luoghi, e l'alma Terra
Tra i Numi prima, e quelle Ninfe, e il Dio
Di quel fiume, che ai Teucri è ignoto ancora,
Tutti invoca propizj; indi, la Notte
Con sue stelle, e l'Idéo Giove, e l'antica
Gran Frigia madre, proseguendo; ed ambo
I suoi parenti, Citeréa dal Cielo,
Dal cudo Erebo Anchise. Allor, tre volte
Dell'alta etra serena tuonò Giove
Onnipossente, entr'aurea nube assiso,
Brandendo il folgor di sua propria mano.

Tosto un romor per le Trojane schiere Vola; esser questo al fine il giorno, in cui Fondar vedransi le promesse mura. Mense a gara imbandiscono, giojosi Di un tanto augurio; e le ricolme tazze Inghirlandan di fiori. Al sorger poi De'nuovi rai diurni, in questa e in quella Parte esploran, disgiunti, infra qual gente, In quali spiagge sieno, a qual cittade Prossimi: e ne riportano, esser quello Di Nemi il lago; e questo fiume, il Tebro;

E abitatori, il popol Latin prode. D'Anchise il figlio allor trascelti ha cento Da tutti i ceti suoi: di pace Nunzi Costoro, avvinti di Palladie frondi, Doni all'augusta reggia ampj recando, Chiedran benigno il Re Latino ai Teucri. Senza indugio, gli eletti muovon ratti In ver la reggia. Enea solcava intanto Un umil fosso, alle future mura Norma; e additava il dove poi dovesse Sorger nuova cittade, i primi alberghi Di campo in guisa per allor cerchiando. Ma già le torri e le Latine moli Eran de'Teucri ambasciatori a vista: Giungon già sotto all'alte rocche. Innanzi Alla città, dei giovinetti il fiore Stassi in nobili giuochi: altri cavalca; Spinge volanti carrì altri pel campo; Chi gli scabri archi tende; e chi con mano Dardi saetta di flessibil giunco, L'un l'altro provocandosi, e a vicenda Or premendo, or fuggendo. Ecco, spiccarsi Di ver le porte un cavalier, che primo Reca all'antico Re, venirne ignoti Gran personaggi in peregrine spoglie. Che nella reggia adducansi egli impera: E, fra il corteggio suo, sul trono avito, T. II.

Attendendoli sta. Dove più il suolo Della cittade innalzasi, un augusto Vasto edificio al ciel torreggia: ei posa Sovra cento colonne; intorno intorno Atro un orror di selva, agli avi sacra. Reggia su quella del Laurente Pico. Quivi ai Re sausto era il ricever l'alto Scettro del Lazio, e i primi fasci: in essa E tempio e curia e sacri almi conviti Ebbervi; in essa lungamente a mensa Sedeano i Padri, d'un ariete in prima Fatto vittima ai Numi. Ivi d'antiquo Cedro sculte le imagini dei prischi Avi, in bell'ordin fregian l'alto ingresso. Italo stavvi; e il buon padre Sabino, Piantator della vite, in man la curva Falce tenendo; ed il bifronte Giano; E il vecchiardo Saturno: ed altri, ed altri De'primi Re, che per la patria in campo Spargean lor sangue. Oltre alle statue, vedi Gli ampj atrj adorni di nemiche spoglie. Pendonvi i tolti carri; e di sforzate Città gli alti serrami: e di sconfitte Navi gli adunchi rostri: appese stanvi Lunate scuri, e ben-crestati elmetti, E scudi e dardi, ed ogni altr' arme ostile. Pico, il doma-destrieri, anco v'è sculto,

Succinto in umil toga: al manco braccio Fa la rotella incarco; ei dalla destra Tiene la curva augural verga. È questi Quel Pico, onde invaghita indarno Circe, Co'suoi magici incanti in vago augello Di vario-pinte piume il trasmutava.

In tale albergo, avíto seggio, e templo In un de' Numi, a sè dal trono i Teucri Latino appella, e placido lor parla In questi detti ei primo: O figli voi Dell'alma Troja, (che la patria e il vostro Sangue ben so, nè inaspettati a queste Spiagge approdate) or qual cagion vi tragge, Teucri, mel dite: e per cotanti mari Qual mai bisogno i legni vostri ha spinti D'Ausonia ai lidi? O errata stella, ovvero A noi vi adduca tempestosa forza, (Quale spesso i nocchieri in mar flagella) Poichè pur del mio fiume entro la foce Porto avete securi, ospita terra Deh sfuggir non vogliate; e non v'incresca Conoscere il buon popolo Latino; Saturnia gente, cui, non forza o leggi, Ma lor indole retta, e la serbata Traccia del prisco Iddio, fann'esser giusta. Or, (benchè antica molto, e ignota quindi Ai più ne sia la fama) or mi ricorda

Di aver io già dai vecchi Aurunchi udito Che qui nascesse Dardano; e ch'ei poscia Ver le Frigie cittadi Idee n'andasse, Ed alla Tracia Samo, or perciò detta Samotracia. Da questi Etruschi campi, Onde sorge Cortona, un di movea Quel grande, a cui dello stellante cielo Or l'aurea reggia è albergo; e, aggiunto ai Numi, Altari ha in terra. — Qui Latin si tacque: E gli risponde Ilíonéo: Di Fauno Egregia stirpe, o Re, noi ver le vostre Spiagge non spinse nè feroce possa Di tempestosa onda brumal, nè stella Scambiata, o a noi mal noto lido: a questa Città veniam volonterosi tutti, E spontanei; da che sbanditi uscimmo Degli ampj regni, cui primieri alluma Nascente il Sole. Abbiam da Giove il fonte; Avo ai Dardani è Giove; e il vantan essi. Per doppio rivo il sangue anco da Giove Tragge il Trojano Enea, Re nostro, ch'ora Ver la tua reggia inviaci. Qual atra Peste di guerra la crudel Micéne Su i campi d'Ida riversasse; a quale Fato soggette Asia ed Europa, incontro L'una all'altra movessero; lo udíro E i segregati abitator del Polo, 2.6.

(Se quivi alcun l'Oceano ne serra) E quei, che adusti, sotto ardente zona, Disgiunge il Sol dal Mondo. A tanta strage Sfuggiti noi, per sì diversi mari Spinti dintorno, un breve seggio al fine Chiediam pe'nostri Iddii Penati; un lido Securo; e il comun ben dell'aure ed acque. Sfregio al tuo regno non sarem; nè quindi Minorerassi dei Latin la fama; Nè incresceran lor-mai gli accolti Teucri; Nè perderassi la memoria mai Di beneficio tanto. Altri (e non pochi) Popoli a noi lor amistade offriro, E farci voller di lor gente; io 'l giuro, Pe'gran Fati di Enea, per la possente Sua destra in armi e in lealtà, del pari Nota agli amici ed ai nemici suoi. Onde, il venirne a te supplici in atto, Noi non renda spregevoli; comando Egli è dei Numi, che ci spinge a questi Lidi vostri; qui torna, onde già usciva, L'alta prole di Dardano; cui sforza A visitare il Tosco Tebro, e il sacro Fonte di Nemi, irresistibil voce Dell'oracol d'Apollo. Enea frattanto Doni per noi t'invía, del prisco stato Reliquie lievi, alla fumante Troja

Da lui sottratte. Il padre suo, con questo Aureo nappo, i liquor spandea su l'are: Questi eran del gran Príamo i regali Addobbi, allor che in alto soglio assiso Dritto ei rendeva ai popoli; lo scettro, La sacra mitra, e i be'trapunti ammanti.

Mentre ciò dice Ilíonéo, dimessa La faccia tiene, immobilmente al suolo Fitta, il Latino Re; tardi e pensosi I soli occhi volgendo. Assai men bada La di lui mente allo splendor dei doni, Che di Fauno all'oracolo, per cui Straniere nozze aspettan la sua figlia. Eccolo il peregrin genero omai, Quel, che i Fati additaro: a regnar seco Questi è dai fausti auspici ivi appellato: Da lui gli egregj Eroi scenderan poscia, Del cui valor fia preda il mondo intero. Lieto il Re quindi, esclama al fine: I Numi Secondin ora i mie'consigli, e i loro Passati auguri. - Quanto a me tu chiedi, Trojano, avrai: gradisco i doni: e a voi Non verran manco, nè ubertosi campi, Nè Dardanie delizie, in sin che scettro Impugno io qui. Venga in persona Enea; Se pur vederci ei tanto brama, e fide Giunger con noi l'ospite destre; ei venga,

Nè amica vista ei schivi: a me fia pegno
Di leale amistà sua regia palma.
Miei sensi a lui voi riportate intanto.
Sola una figlia a me riman, cui sposa
Far d'uom nostral, non mi concedon gli alti
Oracoli paterni, e non gli avuti
Varj dal ciel portenti. Il Lazio attende
Generi illustri da straniere spiagge,
Vaticinati è già gran tempo; e ai loro
Nepoti poi si aspetta ergerne il nome
Sino alle stelle. Or, s'io m'appongo, i Fati
D'Enea parlaro: io certo il credo, e il bramo.

Ciò detto, il Re, dalle superbe stalle
Infra trecento nitidi destrieri
Sceglier ne fa pe'Teucri tutti; e impone
Che bardati in bell'ordine sian tratti.
Di vario-pinti drappi, e d'ostro, e d'oro
Coperti, i be'snelli corsier vedresti
Inoltrarsi: su gli ampj petti suonano
Le pendenti collane aurate; e celasi
L'auro dei freni sotto argentee spume.
A nobil carro una pomposa biga
Viene aggiogata: è per l'assente Enea
Questo bel dono. Dai destrier del Sole,
Suo genitor, la maga Circe un giorno
Facea di furto entro a mortal cavalla
Procrear questi duo, ch'or dalle gonfie

Nari spirando ardenti eteree vampe Fede ampia fan di lor celeste seme. Verso Enea, con tai doni, alteri i Teucri Cavalcan, di Latino riportando Gli amici detti, e la bramata pace.

Di Giove intanto l'adirata sposa D'Argo per l'aure a volo, ecco, ritorna Su eccelso carro; e in giù volgendo gli occhi Fin dal Pachíno Siculo alla foce Del Tebro, Enea rimira in salvo starvi Co'legni, lieto; e nuovi tetti, e mura, Già affidato, innalzarvi. A cotal vista, Da rio dolor trafitta, il vol rattiene; E della testa minacciando, esclama: Ahi Frigj Fati ai Fati nostri avversi! Stirpe odíosa, a struggerti, ne'campi Sigéi, sconfitte tante or non bastaro? Presa, sfuggisti? e dell'ardente Troja Te non ardean le fiamme? Ahi, ch'ebber scampo Costor, tra i brandi, e tra le ostili tede. Ma, sazio, o stanco, omai placato forse Tace in me l'odio antico? Infesta io sempre, Di questi esuli al corso oppormi ardiva Pe'mari tutti: incontro a'Teucri io l'ire Tutte esauriva del tonante cielo, E dell'onde mugghianti. Or, che mi valse L'ampia Cariddi, o la vorace Scilla,

O le bollenti Sirti? ascosi, e salvi Or dai mari e da me, gli accoglie il Tebro, Bramato porto. A sterminar gl'immani Lapíti, Marte pur bastò: l'antiqua Calidonia, fu all'ira di Díana Da Giove stesso abbandonata in preda: Rei color forse di cotanta pena? Ed io, consorte del Rettor dei Numi; Io che nulla intentato in ciò lasciava, Me rivolgendo ai mezzi tutti indarno, Vinta or sarò da Enea? Ma, se pur nulla Mia Deitade ell'è, son ferma omai Di ricorrere altrove. A me sien sordi Gl'Iddii del Ciel, commoverò gl'Inferni. E quand'anco sottrarre ai Teucri appieno Non possa io 'l Lazio; e l'immutabil Fato Voglia sposa d'Enea Lavinia; almeno Sì gravi eventi protrar con indugi Potrommi, e ancider d'ambo i Re le genti. Genero sieno e suocero, ma a patto Del sangue de'lor popoli: Latina Vergin, tua dote fian Rutule e Teucre Stragi immense; e a te prónuba, Bellona. Non fia, no, che di faci Ecuba sola Pregna, fiamme creasse: in costui stesso Dato in luce avrà Venere il secondo Paride, sì: nuove funeste tede T. II. 3

Divoreran questa seconda Troja.

Tace: e, tremenda in atto, ella sprofondasi Nelle infernali tenebre. Dal seggio Delle dire sue suore, Aletto chiama; Madre di pianto, a cui le orrende guerre Stanno a cuor sempre, e i tradimenti, e l'ire, E i delitti di sangue. Infame mostro, Cui Pluto stesso, il padre suo, le stesse Proprie sorelle abborrono; cotante Facce assume, e sì crude; angui cotanti Germoglia ella fra gli atri ispidi crini. Ad instigar costei, Giuno tai detti Le muove: O Vergin, della Notte figlia, Questa propria di te difficil opra In mio favor tu compi: all'onor mio Provvedi in tempo, e vincitrice fammi. Tentino i Teucri d'adescar (ma indarno) Sotto velo di nozze il Re Latino; Nè contro Italia bastino. Tu puoi, E i concordi fratelli all'armi trarre, E por sossopra le famiglie intere; Tu, i tetti incender di funeree faci: Tu, in mille aspetti, in guise mille, hai l'arte Del recar danni: or, la feconda mente Assottiglia tu omai: per te sia rotta Fra lor la pace: semina di guerra Cagioni, sì, ch'a tempo e chiegga e afferri

La gioventude inferocita, l'armi. Carca Aletto di Gorgónei venéni, Tosto nel Lazio vola all'alta reggia Dei Laurentini, e in su la muta soglia Della Regina posasi. Freme ivi, Di mal talento e femminile sdegno Ricolma il seno, Amata. I nuovi Teucri Ella abborre; e l'affannano le rotte Nozze con Turno. Ecco, la orribil Diva, De'verdi angui del crine uno avventarne Alla Regina, con tal furia, ch'entro Al più nascoso del cuor le penétra; Ond'ella imperversando poi rivolga Sottosopra ogni cosa. Il serpe insinuasi Infra le vesti e il petto dilicato, Non toccandola quasi; ma, gli spirti Viperei suoi le va alitando. Or, fassi Aureo monil flessibile, che avvinghiale Il collo; or, le attorciglia i crini, in guisa Di lunghe bende dalle tempia entrambe Pendulo; e così lúbrico si sdrucciola Per la persona tutta. Il fero tosco A poco a poco progredisce: indi ella, Di tal fiamma pestifera per anco Non arsa appien nell'intime midolle, Mollemente da pria gli usati pianti Di madre oprava, e nulla più: Fia data

Dunque or Lavinia a Frigj esuli sposa? O genitor, tu di tua figlia adunque Non hai pietà? nè di te stesso l'hai? Nè di una madre, a cui l'unica figlia Al primo vento aquilonar fia tolta Da predator malvagio, e per gl'immensi Mari involata, il Ciel sa dove? In tale Guisa il Frigio pastore a Sparta forse Già non venía? non fu così la figlia Di Leda, Elena, in Ilio un di già ratta? La sacra fe della regal tua destra, Cui tante volte al consanguineo Turno Impegnasti, or dov'è? dove, l'antico Amor dei tuoi? Se fra straniera gente Fermo è, che tu cercar genero debbi; Se i fatidici imperi del tuo Fauno Stringonti a ciò; straniera ogni qualunque Terra da noi sciolta e disgiunta, io tengo; E ciò inteser gli Dei. Che più? se al fonte Della stirpe di Turno anco ricorri, Avi a lui trovi, Inaco e Acrisio; e terra Natía, Micéne. — Poiche Amata indarno Mosse a Latin con questi detti assalto; Immutabil vedendolo, e più sempre Negli intimi precordj penetrandole, E per entro ogni vena, il feral tosco Dell'angue inferno; allor (misera!) appieno

Fuor di se stessa, in suo furor trascorre Disordinatamente quanto è vasta La città tutta, d'insensata in atto. Qual veggiam spesso, ai replicati colpi D'ardenti sferze, rotéar volando Paléo, cui fanno in spazíose soglie Corona intorno assai fanciulli; ei voltola Quasi rapido vortice, e l'ignara Giovenil turba il suo ronzar vitale Sotto l'aspre percosse, addoppia e ammira: Tal, da sue furie stimolata, vola Intorno intorno, al fero Lazio in mezzo, La mal spinta Regina. E ciò non basta; Ch'anco invasata mostrasi del Nume Di Bacco; e rabbia a rabbia aggiunge; ed osa Ognor vieppiù; tanto, che al fine asconde La figlia a forza infra montane selve, Per torla ai Teucri, e le abborrite nozze Così indugiare: Evoe Bacco, (grida) Sol di te, Bacco, è la mia vergin degna. E già fama ne vola; aver costei, Al tuo Nume devota, assunto il molle Tirso, e dintorno alla tua imagín sacra Coree danzato, e i crini all'aura sparsi A te aver consecrati. Indi a furore Molte altre madri accende ella del pari. Calde il sen di un tal Dio, lascian lor tetti;

E ignude il collo e scapigliate, in frotta Cercan pe'boschi asílo. Empiono l'etra Di tremuli ululati; e, cinte appena D'irsute pelli, impampinati dardi Brandiscono, sbracciate. Amata ferve Ad esse in mezzo, ell'erge ardente all'aure Un gran pino, in sanguigno e torvo sguardo Della figlia e di Turno gl'imenéi Cantando: indi, repente: O madri, (esclama) Latine madri, ove pur siate, udite. Se affetto alcun per Amata infelice Nelle pietose vostre alme rimane; Se ancor vi cale di materni dritti; Meco all'Orgie accorrete, a terra sciolte Gittando e infrante, omai del crin le bende. Erra così tra selve e tra ferine Caverne la Regina, qual Baccante; Ma d'Aletto la forza è che la spinge.

Poichè l'infernal Dea bastante sprone
Ai primi sdegni aggiunse, entro la reggia
Sturbato appien parendole ogni senno,
Quinci tosto le negre ali discioglie,
E alla città di Turno audace è giunta.
Ardua detto dagli avi era già il loco;
Or, di Ardéa serba il nome, e non la sorte.
Il popol suo, colonia un dì fondata
Da Danae, (quivi, come Fama il suona,

Dai venti spinta) Rutulo or si appella. Fosca è la notte; in pieno sonno immerso Là, nel regio suo tetto, Turno giace. La torva faccia e il furial contegno Spogliasi Aletto, e le anili sembianze Assume d'una antica, il cui nome era Cálibe, di Giunon sacerdotessa. La calva fronte sua di rughe solca; In bende avvolta ha la canizie; e cinto D'oliva il capo: trasmutata è tutta: Tal si appresenta al giovin Turno, e dice: Sudori tanti avrai tu invan profusi, Turno, e il tuo scettro a peregrini Teucri Soffrirai trasferirsi? Il Re ti niega La sposa, e in un la ben mercata dote Già del tuo sangue a costo: estero erede Cercasi al regno. Or tu, schernito, vanne Ad affrontar per lui perigli; or, vanne, Tu sconfiggi i Tirreni; or, del tuo corpo Scudo ai Latin fa'tu. Giuno ella stessa, Mentre in tenebre placido tu posi, Ch'io ciò ti dica apertamente impose. Su dunque, alacre all'armi con il fiore De'tuoi Rutuli corri; uscir fa'in guerra Da'tuoi porti navilio, onde s'incenda La Frigia armata, che pomposa approda Del bel Tebro alla foce. Alta possanza

De'Celesti il comanda. Ov'ei pur nieghi Il Re Latino le giurate nozze, Pur egli al fin se n'avvedrà per prova, Ciò che in armi val Turno. - A cotai detti Il giovane, schernendola, risponde: Non son io, no, Sacerdotessa, ignaro, (Qual tu m'hai) dell'armata al Tebro giunta; Non mi destar paure tante: a cuore Tiene ancor me la regal Giuno, io spero. Ma in te, la mente dai molti anni stanca Sfibrata, al ver l'adito chiude, o madre; Te indarno angoscia e inganna un terror falso Di regi sdegni. I templi aver tu in cura, E le statue dei Numi, a te si aspetta: Di guerra e pace l'ingerirsi aspetta A quei, che guerra fanno. – Arde di sdegno A un tal parlare Aletto. A mezzo ancora Di questi ultimi accenti Turno sta, Che già improvviso tremito le membra Tutte gli assalta: instupidito il guardo Gli si fa, nel veder svelarsi intera, Quant'è, la Furia, e sibilar dal crine L'irte ceraste. Allor, mentr'ei cercando Va le parole pavido, la Erínni Torce gli occhi avvampanti, e il dir gli ha tronco. Duo de' suoi serpi avventagli; rimbomba Il flagel fero, e in rabid'urli intuona

Questi sensi: Ecco pur, ben io son quella, Cui la mente dai molti anni sfibrata Chiude ogni adito al vero: io son, che indarno Tra i regi sdegni oso ingerirmi. Or, mira, Mira chi mi son io: di Stige sorgo Delle tre Dire io l'una; e in man mi arreco E guerra e morte. Atra fumante teda, In così dir, scagliata ebbegli in petto. Il terror rompe al giovin tosto il sonno; Gelidi rivi di sudor gli grondano Dal corpo tutto. Armi, armi, in piè balzato, Grida egli già; pel letto armi ricerca, Per ogni stanza, irato: ei ferro spira; Guerriera rabbia ei rode. Con tal fero Fragore, allor ch'ai roventati fianchi D'eneo vaso ricolmo vieppiù fiamma Si va aggiungendo, infuríato ferve Dentro il licor, che fumido spumante Fuori poi balza in vapor denso all'aure. Turno avviare i suoi guerrier fa quindi Incontro al Re Latino, a cui non meno Guerra minaccia che ai Trojani: ei tiensi Forte, da star contr'ambi, e salva e sgombra L'Italia far dai peregrini brandi. Tal grido ei sparge; e a ciò propizj invoca Gli Dei. Corron, ciò udendo, all'armi a gara I suoi Rutuli già: s'infiamman gli uni T. II.

L'usato cibo. Il dì, pe'boschi egli erra; Notte non passa, ch'ei non si ricovri Nel fido ostello. Or, giù pel fiume a nuoto Sen gía vagante, alla díurna arsura Per quelle verdi ombrose ripe asílo Cercando, allor che i furiosi veltri Lo assaliron da lungi. Ascanio stesso, Caldo in caccia e di preda alta bramoso, Spintosi dietro alla fuggente fera, Dal curvo arco saettala: nè il colpo A vuoto ir lascia la malvagia Diva; Che già il fischiante strale hallo trafitto Dall'uno all'altro fianco. La piagata Belva nel noto albergo si ricovera, E nelle stalle ascosasi, indi innalza Gemiti lunghi, simili a'lamenti D'implorante persona. Al grido flebile, Di cui l'ostel tutto rimbomba, accorre Silvia primiera; e, visto il sangue, a palma Battesi; esclama, ed in soccorso appella Le sue rustiche genti. In copia tosto Que'villani si adunano: la dira Peste d'Aletto entro lor selve ascosa, Anco in essi serpeggia. Armasi questi Di un noderoso stipite; di piglio Dato ha quegli a un mezz'arso grave stizzo: Quanto occorre a ciascun, mentr'armi ei cerca,



Tutto dall'ira arme doventa. Tirro Spaccando stava con robusti conj Un cerro appunto. Orrendamente irato Con la scure, ecco, vola e all'armi chiama Per ogni parte i suoi. Dall'alto intanto Nota il tutto l'Erínni; e, colto il punto, Per nuocer più sovra il comignol sorge Della magion di Tirro. Ivi, il ricurvo Corno postasi a bocca, il pastoreccio Segnal sping'ella col tartareo fiato, , Sì, che i colli e le selve e il pian rintrona. Udillo il lago di Díana; udillo, Più lungi ancora, la sulfurea Nera, E di Velino i fonti: al fier rimbombo, Strinser le madri al sen tremante i figli. Muniti allor d'armi guerriere, in folla Da ogni dove accorrevano i feroci Cultor dei campi: ed i Trojani, anch' essi, Lor gioventù spingean fuori del vallo, Per Ascanio proteggere. In battaglia Si schieran già, nè a villanesca pugna Con bastoni aspri o inarsicciati pali Vengono, ma con ferri ai Teucri pari. D'ignudi brandi all'aure ondeggia immensa Terribil messe: l'avvampante bronzo Dell'armi al ciel rimanda ripercossi Del Sole i dardi. Ambe agitate stanno

Le schiere, in guisa di commosso mare, Che a poco a poco al rinforzar de'venti Vieppiù spumeggia e gonfiasi ed al fine Spinger si attenta al ciel l'onde orgogliose. Ecco, di Tirro il maggior figlio, Almóne Cade, percosso da stridente strale Nella gola: rimangli infisso il ferro Nell'esofago; e al giovin voce e vita Recide a mezzo. In prima schiera, intorno A lui giacente, altri ne cadon molti; Fra cui Galéso, un veglio, che di pace Medíator s'inoltra. Un de' più dritti Uomini Ausoni, e dei più ricchi, è questi. Cinque gregge belar, cinque ampi armenti Udía muggire a sè dintorno, e fea Suoi vasti campi arar da cento aratri.

Mentre così pel piano in egual marte
Combattesi, la Furia, che ottenuto
Ha il fero intento, e vede ivi di sangue
Farsi e di stragi all'empia guerra base,
Dall'Italia spiccatasi, rintraccia
Giunon per l'aure, ed in superbe voci
Così le parla, vincitrice: Or, piena
Avrai discordia; or, che feroce ferve
Guerra colà: s'impalmino le destre,
Si giurin fede, or, che d'Ausonio sangue
Grondano i Teucri. Aggiunger penso a questi,

Ove tu me l'approvi, altri maligni Semi di guerra, che fian sparsi ad arte Per le città vicine: andrò infiammando D'insana strage i petti; ond'abbia in armi La gioventù ad accorrer da ogni parte. Giuno ad essa: Terrori e inganni omai Bastano a tanto; è radicata appieno La guerra omai, poichè alle mani stanno, Poichè l'armi dal caso ministrate Bevvero il sangue già. Lor nozze, queste Sieno; sien questi gl'imenéi, tra il figlio Di Citeréa sublime e il Re Latino. Ma omai per le serene aure del cielo Vagar te più non lasci, o Furia, il sommo Re dell'Olimpo. Or, nel profondo riedi: Io, se quassù rimane altro a tentarsi, Imprenderollo io stessa. Ebbe ciò appena Detto la figlia di Saturno; e tosto, Le anguifere fischianti ali spiegando. Aletto le superne aure abbandona, E in Cocito sommergesi. Nel centro Sta dell'Italia un rinomato loco Di nobil fama, appiè di eccelsi monti, Valle detto d'Amsanto. Atro-fronzuto Bosco per ogni intorno lo circonda; Nel mezzo, in torti vortici un torrente Infra alti massi con fragor rimbomba.

Quivi orrendo spalancasi uno speco, Bocca del fero Dite, onde si esala Fuor d'immensa voragine il pestifero Fiato d'Inferno. In quelle orrende fauci La Erínni attuffa l'odíato aspetto, La terra e il ciel sgombrando del suo Nume.

Giunone intanto, alla già impresa guerra Dà di sua man l'ultimo impulso. In folla Le pastorecce turbe, dalla zuffa Nella città si scagliano: riportanvi I morti corpi del giovane Almóne, E di Galéso, sfigurato il volto: Quivi, i Numi implorando, al Re Latino Chieggon vendetta. In mezzo ai mal trafitti Corpi, la voce estolle Turno, e grida Stragi ed incendj, in suon tremendo: Ai Teucri Del Lazio il regno or destinarsi, il seme Frigio al Latino mescersi: tradirsi La data fede; espellersi ora Turno Da quella reggia. Aggiungonsi a costoro Quei, le cui madri van danzando; erranti, Piene di Bacco il petto, infra le selve, D'ogni parte si adunano; (che ad essi Forza pur fa d'Amata il nome) e guerra Instancabili gridano: ed a gara Tutti alla reggia di Latino intorno, Contro agli auspicj, e contro ai Fati, e contra

I Numi, eccheggian tutti iniqua guerra. Inflessibile il Re, qual rupe sta; Qual radicata in mare rupe immota, Che all'urtar delle intorno onde mugghianti Stassi in sua mole; e franger ode indarno Contra i suoi fianchi le bollenti spume De'flutti algosi. Ma, poichè non trova Possanza il Re, che al cieco impeto incontro Basti; e il voler dell'inimica Giuno Prevaler vede; allora, e l'etra e i Numi Attestando, egli esclama: Oimè! dai Fati Vinto mi veggo, ed aggirar mi sento Da procelloso turbo. Insani voi! Il fio, voi stessi, col vostr'empio sangue Ne pagherete, ahi miseri! e a te, Turno, Tristo destin riserbasi: che indarno Tardi voti agli Dei drizzerai poscia. Quanto a me, pei molti anni omai securo, Io miro il porto già: sol mi si toglie Questa pompa funébre. E qui tacendo, Nella reggia racchiusosi Latino, Del suo imperio le redini abbandona.

Usava allor l'Esperio Lazio un rito, Cui le Albane cittadi ebber poi sacro Ognora; e lo mantien pur oggi Roma, Del Mondo capo, ogniqualvolta muove L'armi sue prime: o, dolorosa guerra

Porti ai Geti o agli Ircani; o, andar si appresti, Contro al corso del Sole, Arabi ed Indi A debellare; od a ritorre ai Parti Le mal predate aquile altere. A Giano Ergesi un tempio: ha due sublimi porte, Dette di guerra; e ne consacra il nome Religion del formidabil Marte. Di non frangibil ferro e bronzo eterno Spranghe cento le serrano; e custode Giano istesso ci veglia. Ove far guerra Abbian fermato irrevocabilmente Gli augusti Padri, il Console, in persona, Della Romulea trabea, e del cinto Gabino, adorno, le rugghianti imposte Sovra i cardini striduli dischiude: Guerra, ei proclama; e ognun ripete, Guerra: La rauca tromba al fero urlar consuona. A muover guerra ai Teucri astretto or dunque Venía Latin con questo rito istesso. Ma il Re, di propria man le triste porte D'aprir, negava: e si sottrae dal turpe Ufficio, in cieche tenebre appiattandosi. Discesa allor dal cielo a volo Giuno, La Regina dei Numi, di sua mano Urta le tarde imposte, i cardin rompe, Ed i ferrati stipiti pe atterra. L' Italia, dianzi immobile pacifica,

T. II.

Avvampa or già: chi uscir pedone a campo Si appresta; chi poggiar sublime anela Sovra i destrier feroci: armi, armi freme La gente tutta. Altri i forbiti dardi Unge, altri asterge i luccicanti scudi; A dura cote aguzza altri le scuri: Vedi brandir le insegne, odi dar fiato Nelle guerriere trombe. Armi novelle Sull'incudi sonanti fabbricando, Stan cinque ampie cittadi; Ardéa, la forte Atína, e Crustumério, ed il superbo Tivoli; e, quinta, la turrita Antenna. Chi elmetti cava, onde van teste illese; Chi di flessibil salce anime forma Pei curvi scudi: il bronzo incidon questi Delle vaste corazze; quelli, al ferro Degli schinieri argento adattan duttile. Non più vomeri cura o falci o aratri La belligera gente: ai patrii brandi Nuova dan tempra le fucine ardenti. A battaglia già suonano: già circola La militar parola. Ecco, di piglio Dato ai cimieri, balzano altri fuori; Altri i destrier frementi aggiogan ratti; Questi imbraccia il brocchiero; indossa quegli L'aurea lorica, e il fido brando ha cinto. Scorta, o Muse, al mio canto or farvi piaccia, Elicóna schiudendemi. Quai Regi Si destassero a guerra, e quai lor genti Li seguissero in campo, e di quali armi, Di quali Eroi, l'Itala terra allora Nelle pugne avvampasse, a voi ben noto Tutto era, o Dive; e rammentarlo or solo Potreste voi; poich'alle nostre etadi Tenue appena ne giunse aura di Fama.

Primo a sorgere in guerra era il feroce Spregiator degli Dei, Mezenzio. Egli arma Tirrene schiere; al di lui fianco è il figlio, Láuso; il più bel tra'giovani; sol tranne Il Laurentino Turno. In campo questi, Dalla città Agilina, mille prodi Tragge: Láuso, terror di fere in caccia, Gran domatore di cavalli a un tempo, Lieto regno ei, più assai che il padre, merta; Nè di Mezenzio nascer figlio ei merta. Dietro a questi, Aventin, di egregia forma, Nato d'Ercole egregio, a nobil carro Destrieri insigni per avute palme Pomposo accoppia; e in su lo scudo ostenta (Paterna insegna) i cento angui dell'Idra. Alcide, allor che, Geríone ucciso, Vincitor venne di Laurento ai campi, Del Tosco Tebro abbeverando all'onda Gl' Ibéri armenti suoi, mistosi ei Dio

Con mortal donna, ebbe un tal figlio; in luce Dell'Aventino colle entro la selva, Gliel partoriva Rea, Sacerdotessa. Quei, ch'or van seco in guerra, han di ferrate Aste, e di lungue spade, e di Sabini Spiedi armatura, e di lanciotti. Ei stesso Sen vien pedone, sotto il greve incarco Dell'ampia pelle d'un leon, coll'irte Tremende giube, e con il teschio intero Le biance zanne ancora digrignante, Cui d'elmo in guisa ei posasi sul capo. Così addobbato dell' Erculee spoglie, Saliva altero nella reggia. A tergo Duo germani gli vengono; Catillo, E l'indomito Cora; Argivi, or mossi Dalla cittade Tiburtina, a cui Dava già il nome un terzo lor fratello, Tiburte detto. Infra addensati dardi Guidan costor le prime schiere: in vista Quai due Centauri, da una stessa nube Procreati, che datisi alla china A tutto corso giù precipitosi Dall'Alto Omole piombano, o dall'Otri Nevoso; al cui ratto fragor dan loco Le selve, e cedon calpestati o svelti Dal fero impeto gli arbori. Vien poscia Ceculo, il fondatore di Preneste;

Re, cui l'etadi tutte generato Di Vulcano credettero, infra rozze Gregge, bambin dal fuocolar raccolto. Dietro costui si affollan, (rozza torma) Quei, che l'alta Preneste, e quei, che i campi Della Gabina Giuno abitan prodi: E dal gelido Aniéne, e dagli Ernici Colli, ond'ha le sue fonti, e dalla pingue Anagnia, e dalle ripe d'Amaséno, Vengono in copia popoli. Nè d'armi Nè di ferro o di carri odi rimbombo: Usano i più palle di piombo e fionde; Di due spiedi la destra armansi gli altri; Tutti il capo si cuoprono con fulve Lupine pelli; e, il manco piè discalzi, L'altro si avvolgon entro a crudo cuojo. Ma, de' corsieri il domator, Messápo, Nettunia prole, incontro a cui non puote Ferro nè fiamma; in guerra anch'egli or sorge, E dal lungo ozio di pace ad un tratto Rapito ha in campo il popol suo, coi duci. Questi alle squadre dei Fescennj, e ai giusti Falisci, imperan; quelli, all'alte rocche Del Soratte, ai Flavinj, al Cimin lago, E alle Capéne selve. In ordin tutti, Laudi cantando del lor Re, procedono. Lieti così talvolta in bianca schiera

Pasciuti cigni, infra l'aerie nubi Canori accenti spandono, che lungi Ripercossi su l'onde eccheggian grati. Nè dal dens'ordin delle squadre armate Vedi alcun uom spiccarsi: un folto gruppo D'augei diresti, che da immenso mare Sovra il bramato lido a vol si calano. Ecco, venirne ad ampio stuolo Duce, (Pari egli stesso ad ampio stuolo) il forte Cláuso: egli germe dei Sabin vetusti, Fonte de' Claudj è poi, pel Lazio sparti, Da che ai Sabini è data in parte Roma. Seco i prischi Quirti, e l'Amiterna Numerosa coorte ei guida, e tutto Lo stuol d'Eréto, e della pingue costa Di Mutusca olivifera. Nomento, E il Velin rugadoso, e l'orrid'alpi Di Severo, e di Tetrica, e Caspéria Mandan lor genti, e Foruli, e chi l'onde Del biondo Tebro bee, d'Imella, e Farfa; Chi la frigida Norcia abita; e d'Orta Le schiere tutte; e le Latine; e quelli, Ch'Allia (non fausto nome) irriga e parte; Tutti a Cláuso si attergano. Cotanti Contro Libica arena i flutti volve Oríon fero, tramontando in mare Brumal; cotante biondeggiar le folte

Spiche, al novello Sol, veggiono i campi D'Ermo e di Licia. Gli addensati scudi Suonano; e al grave calpestío de passi Trema commosso il suolo. Aleso poscia, (D'Agamennone stirpe, e al Teucro nome Quindi infesto) sen vien su nobil carro, Popoli mille, in guerra prodi, a Turno Seco, ratto traendo. Havvi la gente, Che le massiche viti a Bacco sacra; E gli Aurunchi alpigiani, e i Sidicíni, E in copia quei d'Osci e di Cale, e l'aspro Satricolo, e il cultor dell'alme rive Del guadoso Volturno. Armi a costoro Son lunghi giavellotti, a cui guinzagli Fan di flessibil cuojo; il manco braccio Armato è di rotella: i brandi han curvi, Da combatter da presso. Or, già non fia Che in silenzio te lascino i miei carmi, Ebalo; cui, da Ninfa del Sebéto, Telone è fama generasse, allora Ch'ei, vecchio già, de'Telebói lo scettro Teneva in Capri. Ma, del patrio angusto Regno mal pago il figlio, avea l'impero Su le Sarraste genti egli ampliato, E sovra i piani, che il bel Sarno irriga: Ruvo ei tien anco, e Batulo, e Celenna, E quei, che miran sotto a sè le mura

Della pomona Avella: in guerra tutti Lon teli Tentunici: lievi emi Di corteccia di sughero si aduttano: Lampeggia il bromm dei musti scratt. E deile ben turbite eise de branch. E te pur veggo siit dall'erta Nursa Scendere, in guerra avventurato Ciente, Ricco di fame. La miglior una supradra Gli aspei Equicoli sono in dare selve Usi a cacce perenni. Aran contero Armati sempre: e ognor di move prede E di repine accrescon l'aver loro. Vien dai Marrubi un Sacerdote inoltre. Il fortissimo Ombron, cui manda Archippo Re: di placido ulivo un serto il cinge Sovra l'elmetto: intorpidir può questi Con la voce e col tatto il rio furore Di velenosi serpi, e i crudi morsi Risanar delle vipere. Ma, i colpi Di Teucro strale a medicar non valse; Nè il canto soporifero giovavagli Contro a tal piaga, nè le medich'erbe Colte nei Marzi monti. Al cader tuo, D'Angizia i boschi, il cristallin Fucino E i puri laghi, risuonar di pianto. Venía poi Virbio, alto guerriero: è figlio D'Ippolito; la madre Aricia il manda

Ora egregio in battaglia; e già nudrillo Del lago in riva entro all'Egerie selve, Dove a Díana, ivi placabil, s'erge Un pingue altare. Dacchè all'arti inique Della madrigna Ippolito soggiacque, E dai propri efferati suoi corsieri Lacero, il fio del non suo delitto Pagò col sangue al padre; in vita (è fama) Il rivocava a respirar le pure Aure del ciel, Díana, di lui presa, Con la virtù d'erbe Febée. Sdegnato Il sommo Giove allora, esser dall'ombre Cieche inferne alla luce alma del Sole Uom rivocato, di sua mano ei stesso Col fulmin profondava in Acheronte Quell' Esculapio, audace Febea prole, Inventor d'arte temeraria troppo. Ma Cinzia intanto in appartate sedi Presso all' Egeria Ninfa in selve ascoso Il suo Ippolito avea; dove, l'ignoto Nome assunto di Virbio, oscuri in salvo Trar potesse i suoi dì. Quindi è, che anch'oggi Dell'alma Diva al tempio, e ai boschi sacri Appressar non si lasciano corsieri Dal piè sonante, il cui sfrenato ardore Già infranse e il carro e il giovine sul lido, Quando adombraro del marino mostro.

Non perciò men di Virbio il figlio ardisce Accoppiar ora al suo guerriero carro Generosi destrieri. Ecco, fra i sommi, Venirne al fin l'egregio Turno in armi, E sovrastar ben tutto il capo a tutti. Dall'elmetto, su cui triplice innalzasi Svolazzante cimier, sorretta vedi L'avvampante Chimera, a spalancate Fauci fiamma vomendo: e vieppiù fiamma Avventare, e più rabida, la vedi, Quanto la mischia più sanguigna avvampa. Ma sul nitido scudo impronta ei porta Sculta in bell'auro una giovenca. È questa La Vergin Io: novelle ivi le corna Erge all'aure, e, di setole vestita, Mugge. Origine illustre ell'è di Turno: Sculto evvi pure il vigil Argo, e sculto Inaco il padre, che dall'urna versa Il fiume suo. Vien dietro a Turno fero Un folto nembo di pedoni. Aurunci, Rutuli, Argivi, e Siculi coloni, Denso han di targhe il piano. E le Sacrane Squadre, e i dipinti Labicani scudi; E quei, che da' tuoi boschi, o Tebro, invii, E dalle rive di Numicio sacre; E gli arator della montana Circe, Vengono; e quei, che d'Ansure ne'campi

Giove protegge: e dalle opache selve Manda i suoi pur Feronia Dea. Son mossi 'Anco dagli atri lor Pontini stagni Gli abitator dell'ime valli, in cui Volve al mar l'onde sue tarde l'Aufente. Ma omai dei Duci la rassegna chiude Vergin guerriera, che dai Volsci guida Stuolo equestre, e falangi alto-splendenti Di ricco bronzo. Di Minerva all'ago, Nè al fuso imbelle, porger mai non volle La femminil sua mano, in dure pugne L'agguerrita Camilla, e i venti al corso Di provocare avvezza. Il piè sì ratto, Sì lieve ha il piè, che sovra intatte cime. D'alte spiche ondeggianti correr quasi Potría: potrebbe a vasto mare in mezzo Su pe' tumidi flutti a piante asciutte Correr, dai flutti rimbalzata quasi. Abitatori di cittadi e ville, Giovani d'ogni grado, e madri, e nuore, Tutti, sovr' essa attoniti spalancano I cupidi occhi nel vederla in atto Regio inoltrarsi; e fiammeggiare, avvolta Leggiadramente gli omeri nell'ostro, D'aurate fibbie intarsiata il crine; E, di Licia farétra ornata il tergo, Dardi in mano arrecar di agreste mirto.

## DELL'ENEIDE

## LIBRO OTTAVO

Già di Laurento in su la rocca eretto Il vessillo di guerra, imposto ha Turno Che ne dien segno le stridenti trombe; Ai feroci destrieri e all'armi impulso. Turbata tosto infuríando sorge Guerra-spirante la efferata audace Latina gioventù. Messápo, Ufente, E il dispregia-celesti aspro Mezenzio, A sollevarla primi, da ogni parte Raccolgon gente, e i campi orban dei loro Molti cultori. Un Orator s'invía, Venulo, al gran Díomede in Arpi, ond'abbia Guerrieri ajuti. Esponga egli, che i Teucri Nel Lazio stan; ch' Enea, su forte armata Co'suoi vinti Penati ivi approdando, Destinato esser vantasi dai Fati A regnar sovra il Lazio; a lui già in copia Gente aggiuntasi; e fama ampia e sublime Di lui già sparsa. Ove Fortuna arrida

Alle Frigie armi, più che Turno assai, Più assai che il Re Latin, Diomede intenda Quai sien le mire del Dardanio Duce.

Tale il Lazio fervea. Quindi, ciò visto, In tempesta ondeggiando di pensieri Sta il Teucro Eroe fra sè. L'animo incerto Volge e rivolge or questo or quel partito; E a questo e a quello, or sì, or no, s'inclina. Tai vediam fuor del bronzo ampio d'un vaso D'acqua ricolmo, rimbalzati uscirne Di Sole i raggi ovver d'argentea Luna; E, saltellanti indomiti per l'aure, Or ferir lungi or presso, or basso or alto. Già sotto l'atro ammanto della notte Alto sopor scendea per ogni dove Sovra gli alati e su i terrestri tutti Stanchi animali; allor che al Tebro in riva, A ciel scoperto, Enea, turbato il petto Dalla mal dubbia guerra, al suol stendeasi A sue membra donando tarda posa. A lui dormiente, ecco, dal fiume ameno Infra'pioppi la testa ergere un veglio: Tiberíno è, del loco il Nume stesso, Che in sottile verdiccio lino avvolto, Fa di folte cannucce al crin corona. A consolare Enea tosto imprend'egli, Con questi detti: O de' Celesti prole;

O tu, che Troja, al ferro ostil sottratta, A noi riporti, ed Ilíon riserbi Illeso, in te; già i Lazj campi e il suolo Di Laurento aspettavanti: qui certo Seggio avrai tu; certi qui i Lari avrai: Non cessar, deh! non ti lasciar da vana Guerra atterrire: omai spianata cadde Ogni tumida ostile ira dei Numi. Nè mero sogno il mio parlar ti paja: E, in prova, or ora occorreratti agli occhi Sotto quest'elci ombrose la giacente Scrofa, coi trenta porcellin lattanti, Candidi tutti a lei candida intorno, Oual ti predisse Eleno già. Qui meta Alle fatiche tue certa è concessa; Qui sorgerà, dopo sei lustri, al cielo Alba egregia città, che Ascanio tuo Avrà fondata. Io 'l ver predico. Intanto, Ciò ch'or più preme, come a vincer abbi, Insegnerotti in brevi detti; ascolta. Gli Arcadi, stirpe di Pallante, or fatti Di Evandro Re socj e seguaci, han posto In queste spiagge sede; e in luogo eletto Han sopra i monti eretta una cittade, Cui, da Pallante, Pallantéa nomaro. Guerreggian spesso coi Latin costoro; Compagni all'armi tue con fidi patti

Dunque costor ti aggiungi. Io stesso scorta Per queste onde sarotti incontro al corso Del fiume, sì, che col nerbo dei remi Tu soverchiare il debba. Su via, sorgi, Figlio dell'alma Venere: tu preci Porgi a Giunon devotamente, al primo Albeggiare; tu vinci ora coi preghi L'ire e minacce sue: tributerai Poi culto a me dopo il trionfo. Io sono Di queste onde cerulee, che vedi L'erbose ripe inumidire i pingui Campi partendo, io sono il Nume; io 'l Tebro, Fiume al ciel dilettissimo. Qui seggio Avrommi eccelso, ond'ergerò la fronte Sovra eccelse cittadi. Il Dio qui tace: Già nell'acque attuffandosi è nascoso, Mentre fuggon da Enea la notte e il sogno. In piè balza egli; e, vistasi di fronte Sorger la rosea Aurora, in atto pio Con le palme attingendo acqua dal fiume, Tai preghi all'aure invía: Laurenti Ninfe, Ninfe, origin de'fiumi; e tu, gran Padre Tebro, dalle sacre onde; Enea voi tutti Dai perigli accogliete in salvo al fine. Tebro, tu Re di quanti Italia ha fiumi; Tu, che hai pietà de'danni miei; dovunque Abbi tu seggio, e qual che sia la fonte

Da cui sì puro scaturisci; io sempre Ti onorerò; tributi io sempre all'alte Regai tue corna inchinerò divoto: Propizio, or deh, col Nume tuo pur tutto, Vieni ora a me . Dopo tai preci , Enea Due biremi, trascelte da'suoi legni, D'armi, d'armati e remiganti addobba. Subitamente ecco il prodigio agli occhi Occorrergli; giacente nella selva Su per l'erbosa piaggia la promessa Bianca scrofa, coi bianchi parti trenta: Cui tosto a te, massima Giuno, il pio Dardanio Eroe consécra in olocausto, Su l'are tue svenando e figli e madre. In quella notte, quanto è lunga, il Tebro Le tumid'onde sue spianando, tacito Sospender pare il corso loro, e starsi Quasi immobile lago in mite aspetto, Sì, che ostacolo alcuno ai remi l'acque Ad arrecar non abbiano. I Trojani Ouindi tra fauste grida corron ratti A lor víaggio. Sdrucciolan su l'onda Le spalmate carene: il fiume, il bosco, A sì nuovo spettacolo non usi, Il balenar delle fulgenti targhe, E il galleggiar delle dipinte prore Ammirano. Sen vanno e giorno e notte

I Teucri a forza remigando: i lunghi Giri del fiume superan fra ombrose Selve, che in sen racchiuse han l'aeque placide.

Già fiammeggiava dal meriggio il Sole, Quand'ecco, ad essi e rocca e mura e tetti D'una cittade comparir da lunge: Tetti, che al ciel poscia agguagliò la possa Sterminata di Roma: umíli allora, Radi, ed angusti, possedeali Evandro. Ver la città le prore drizzan ratti, Appressandosi, i Teucri. Al magno Alcíde, D'Anfitríone al figlio, era quel giorno Sacro, per caso; onde in un bosco, innanzi Alla città l'Arcade Re si stava A far solenne sagrificio ai Numi. Seco il figlio Pallante; il fior di tutta La gioventù con esso; e il suo non ricco Senato, incensi ardevano, e su l'are, Dell'ostie il sangue tiepido fumava. Gli Arcadi, viste l'alte antenne scorrere Per quell'opaca selva, indi incurvarsi I remiganti su i remi sospesi, Si atterriscon di subito; e, lasciate Le sacre mense, in piè già balzan tutti: Ma vieta lor d'interrompere il rito L'intrepido Pallante: e in un, di piglio Dato all'armi, a incontrarli ei stesso vola. T. II.

Da un rialto, ancor lungi, ei grida: Or, quale Cagion voi spinse, o giovani, a inoltrarvi Per queste ignote vie? dov'ite voi? Chi siete? onde veniste? è pace o guerra Il pensier vostro? Allor, dall'alta poppa Stendendo Enea ver lui la destra armata Di pacifero ulivo, tal risponde: Trojana gente vedi, e brandi, avversi Solo ai Latini, che superbi han mosso Guerra a noi fuggitivi. A Evandro quindi Ricorriamo: ciò tutto riferitegli; E aggiungete, che Teucri eletti duci L'armi ausiliarie sue vengon pregando. A sì alti nomi, attonito Pallante Istupidiva: O, qual che sii (poi dice) Scendi pur tu; vieni al mio padre avanti; Vieni oratore ed ospite alle nostre Case, deh, tu. La man gli ha porta intanto, E strettamente a lui la destra avvinghia.

Avviatisi, al fiume il tergo han dato,
Su pel bosco inoltrandosi. Ad Evandro
Giunti, amico parlar Enea gli muove:
O fior de'Greci, al cui cospetto or trammi
Fortuna, in atto supplice; munito
Di pacifiche sacre insegne, io vengo
Senza timore a te di Danai capo,
Arcade Re, congiunto anco di sangue

Ad entrambi gli Atridi. Il valor mio; I comuni avi nostri, i sacrosanti Oracoli, e la tua per tutto sparsa Eccelsa fama (oltre il voler dei Fati) M'hanno, buon grado mio, ver te condotto. Gli avi abbiam noi comuni; e ben tu il sai. Dell'Ilíaca cittade autore e padre Dardano, al dir de'Greci, generato Dall' Atlantide Elettra, ai Teucri venne: Figlia Elettra d'Atlante, il qual sostenta Su i vasti omeri suoi l'eteree ruote. Padre a voi fu Mercurio, dato in luce Su la cima del gelido Cilléne Dalla candida Maja: e figlia è Maja (Come il suona la Fama) dello stesso Magno Atlante, che il ciel stellato porta. Perciò, affidato all'esser noi duo rivi Di un sangue solo, a te non io mandava Messi con arte pria per esplorarti; Me stesso io tosto, me, questo mio capo Darti preso voll'io nella tua soglia, Supplichevol venendoci. Le genti Daunie stesse, che a te fean cruda guerra, Guerra or mi fan; s'ambo noi vincon, credi, Che allor terran per soggiogata tutta L'Esperia, quanta ne circonda e bagna L'infero mare e il supero. Giuriamci

Noi reciproca fede: alme agguerrite, Robusti petti abbiamo; abbiam bollenti Di già esperto valor giovani a stuolo.

Enea qui tace. Il Re, che a lungo pria, Mentr' ei parlava, e il volto e gli occhi e tutto Indagato ne avea con occhi intensi, Tale allor gli risponde: Oh, come lieto Io te ricevo e riconosco, o primo Fra i Teucri Eroi! deh, come i detti, e il suono Del grande Anchise, e il volto, in te ritrovo! Ch'io mi ricordo ancora del Re Priamo, Quando víaggio ei fea ver Salamina, Per visitar nel regno suo l'amata Di lui germana Esíone: ei passava Pe' confini d' Arcadia: il primo fiore Vestíami allor la guancia; e ben sovviemmi, Ch'io stupito ammirava i Teucri Duci, E il Re pure ammirava; ma, su tutti Eccelso, Anchise grandeggiava. Io dentro Al giovanil mio core ardea di brama Del favellargli e giunger destra a destra: Me gli appressava al fine, e offrivam'io Cupidamente per sua guida ai muri Di Fenéo. Nel lasciarci, ei darmi quindi Volle insigne farétra e Licj eletti Strali, e d'auro una clamide intessuta, Ed aurei freni due, cui possiede ora

Il mio Pallante. A voi la destra io dunque Con la mia fe, qual la chiedeste, impegno. E non sì tosto il nuovo Sole i raggi Saetterà, ch' io di possente ajuto Rimanderovvi e ben forniti e paghi. Or, poichè amici a noi veniste, intanto Quest'annua sacra indispensabil festa Celebrate benevoli fra noi, Già sin d'ora avvezzandovi alle mense Dei novelli alleati. Ei fa (ciò detto) Riportar le vivande, e l'ampie tazze; E sovra erbosi seggi i Teucri ei stesso Va collocando; ma, sul proprio strato, Accanto a sè, nel primo loco Enea Sovr'umil soglio d'acero, cui copre Di leon fulva setolosa pelle. Scelti giovani a gara, e il Sacerdote, Dagli altari allor recano de'tauri Le abbrustolite viscere e i canestri Dei be' doni di Cerere ricolmi, » E l'anfore di Libero che spumano. » Enea, co'suoi, dintorno ai pingui lombi Di smisurato bue si va sfamando, E alle lustrali interiora intorno. Poichè satolla in lor la fame tace, Evandro Re così incomincia: Queste \_ Religiose mense e le solenni

Are, ch'ardono ogni anno a un tanto Nume, Non da fallace superstizione, Che il culto antiquo ignori, a noi son date; Ma le osserviam, Trojano ospite caro, In memoria onorevole dovuta D'un rio periglio, onde scamponne Alcíde. Questa rupe, da pria mira com'ella Dai macigni sospesa pende; stanno Lungi dispersi i massi, con immensa Rovina già di qui sbarbati. Resta Nelle montane viscere deserto E sconquassato un abituro. Fuvvi Già un'ampia grotta inaccessibil, dove Mezza-fera e mez'-uom Caco intanavasi Entro a profonde tenebre. Fumanti Di fresco sangue ognora l'atre soglie; E dall'orride imposte conficcati, Putridume stillanti, umani teschi Pendevano. Vulcano era a tal mostro Padre; quind'ei le sue fumose fiamme Da inesauribil petto vomitava, Giganteggiando. Ma il di sorse al' fine, Che un Dio, giungendo, il sospirato ajuto Pur ci recava. Il vincitor sovrano Del triplicato Geríone, Alcide, Venía superbo col predato armento: Ei già de' tauri immani suoi l'erbose

Ripe del fiume e i piani avea ripieno, Ouando, in pensier del rio Caco rapace, (D'imprender oso ogni delitto e fraude) Cadde il rubarglien parte: indi ei di eletta Beltà quattro gran tori, ed altrettante Giovenche egregie ad una ad una trasse Di notte dalle stalle, strascinandosele Per la coda nell'antro; onde, a ritroso Lor tracce impronte in su l'arena, tolto Fosse ogni indizio, che l'opaca grotta Ricettasse tal furto. Al dipartirsi Col già impinguato armento si apprestava Ercole intanto. Estratto egli ha dall'alte Stalle una torma di muggenti vacche, Che abbandonando i dolci paschi, in mesto Suono i colli e la selva rintronavano. Al noto grido rispondea muggendo Dall'antro l'una delle quattro; e il furto Così tradía di Caco. Arde di sdegno Ercole allora: infuríato afferra L'armi e la grave clava noderosa, Balzando all'erta dell'aeria rupe. Caco, atterrito, impallidir fu visto Quel dì, la prima volta: egli sen fugge Ver la sua grotta più che vento ratto, Che l'ali al piè terror gl'impenna. Gittasi Nel profond'antro; e, d'un enorme masso.

Che sospeso pendea dietro all'imposte, Rotti i ferrei legami, (astuto ordigno Quivi dal padre suo locato ad arte) Cader lo fa qual infrangibil spranga Contro alle chiuse porte. Ecco, di rabbia Colmo il Tirinzio Eroe soprarrivargli. Ma, impedito vedendosi ogni accesso, Or qua or là i sanguigni occhi rivolge, Dirugginando orribilmente i denti. Fervido d'ira, ei l'Aventin già tutto Scorso ha tre volte a cerchio: indarno tenta Ben tre volte atterrar le dure porte; Sul suol tre volte, vinto, ansante, assidesi. Sopramontato alla spelonca è in guisa Di comignolo un masso, da ogni lato Scosceso, elevatissimo, finiente In punta acuta; di selvaggi augelli Nido opportuno. Il mira Alcíde: e vola Quivi dal destro fianco, donde pendere Ver sinistra in sul fiume il masso vedesi: Già col vigore inenarrabil ponta Ei tanto e tanto incontro, secondando Il pendío natural del masso, ch'egli Disveltosi repente da radice Giù precipita. Al fero alto fragore Rintrona il cielo, spaccansi i macigni, Esterrefatto retrograda il Tebro.

## LIBRO OTTAVO

Appare allora all'aure spalancata La cavernosa reggia atra di Caco Tutta, quant'è: come se a fera scossa La terra sprofondandosi in voragine, Le inferne sedi e i morti ascosi regni Manifestasse al Cielo; onde nel cupo Báratro immane balenar la luce Vedesser l'ombre spaventate. Alcide, Visto là in fondo della cava rupe Caco racchiuso, urlante, e stupefatto Del repentino giù intromesso lume; Ei di sopra lo assal con dardi, e tronchi, E vasti greppi indi sbarbati. Il mostro, Nullo scampo avanzandogli, un immenso Fumo con fiamme a vomitar dal petto Dassi; e (mirabil cosa) l'antro tutto Entro a cieca caligine in novella Notte rinvolge, e rattenébra gli occhi D'Ercol così. Ma, vieppiù irato il prode, Fra l'atre fiamme, ove più cieche ondeggiano L'alte ruote del fumo, in piè giù balza Precipitoso: e in quella tenebría Caco indarno eruttante il torbo fuoco Per la gola egli afferra; e sì lo stringe L'Erculea man, che fa schizzarne fuori Del capo gli occhi; nè più al fiato o al sangue Dà strada omai la schiancicata strozza.

Ratto le porte del negro antro schianta Ercole; e i lunghi furti e le appiattate Vacche appalesa; e il cadavere informe Pe'piedi fuori all'aperto strascina. Non ponno mai gli astanti saziarsi Del rimirare spenti quei torvi occhi; Spente le fiamme in quelle aduste fauci; E il truce volto e il setoloso petto Di quel prosteso mostro. Dal di in poi, Qui grandemente era onorato Alcíde, Ed infra i lieti posteri solenne Giorno, fu il giorno dell'ucciso Caco. Della gran festa institutor primo era Potizio; e in guardia alla Pinaria stirpe Datone il rito, ad Ercole quest'ara Sacra innalzaro essi nel bosco; questa Detta ognor da noi, massima; e che sempre Massima fia. Su, dunque, illustri Teucri, A celebrar tanto valor, di serti Cingete il crine; alle ricolme tazze Date allegri di piglio; e il Dio, che a tutti Giovò del par, tutti invocate. Evandro Tacque, ciò detto: e ognun ghirlande e serti Colle bianco-verdiccie foglie fassi Di Erculeo pioppo; e d'una sacra tazza Sta munita ogni destra. A un tratto quindi Tutti il licor spandendo, al Dio fan voti.

Il Sol frattanto in ver l'occaso inchina: Già i Sacerdoti, a cui Potizio è duce, Vengono avvolti entro a ferine pelli, Secondo il rito, e di facelle armati. Ecco il banchetto rinnovarsi; e carche L'are e le mense di canestri pregni D'ogni copia di frutta soavissime. I Salj allora, intorno all'are ardenti, Vengono, il crin di pioppo avvinti, al suono D'inni devoti, cui disgiunti cori Di giovani e d'antichi, avvicendando, Cantano. Il fiore dell' Erculee gesta Suona il carme: com'egli ambo i colúbri (Dell'irata madrigna insidia prima) Con pargoletta man strozzasse; come Di Ecalia e Troja ei le città spianasse, Fatto guerrier; com'ei mill'aspre imprese Da Giuno ingiuste suscitate, e impostegli Dal Re Euristéo, traesse a lieto fine. Tu i biformi nubigeni Centauri, Folo ed Iléo, con mano invitta atterri; Tu il mostruoso Minotauro in Creta; Tu là, nell'antro di Neméa, l'immane Leone. Al venir tuo, di Stige i laghi Tremaro; al venir tuo, tremò d'Averno Il trifauce custode, ivi prosteso Sovra i sanguigni schifi suoi rosumi.

....

Ma te niun mostro no, tremar mai vide;
Non lo stesso Tiféo, gigante armato;
Non dell'Idra Lernéa le rinascenti
Rabide teste, onde accerchiato stavi.
Salve, o vera di Giove eccelsa prole;
Salve, o Nume, splendore aggiunto ai Numi.
A noi, propizio, e a queste tue solenni
Feste, deh scendi!—Tale era de'sacri
Inni il tenore; e terminavan poscia,
Sovra ogni altra l'impresa celebrando
Della grotta di Caco spalancata,
E dell'atre sue fiamme con lui spente.
La selva e i colli all'alte laudi eccheggiano.

Compiuti appena i sagrificj, il piede Ver la città riportan tutti. Andava Il buon Re, d'anni carco, in mezzo al figlio E al Teucro Eroe, parlando; onde men grave La via lor fosse. Enea, gli sguardi in giro D'ogni intorno movendo, ammira, e preso Vien dall'ameno dei be'luoghi; e, lieto, Vuol tutti investigarli, udir vuol tutto Dei monumenti de'lor prischi Eroi.

Dell'alta rocca, ove fu poscia Roma, Il fondator primiero, Evandro, allora Così incomincia: Eran di Ninfe albergo Già queste selve; e indigeni ne furo, Oltre ai Fauni, una rozza agreste schiatta

## LIBRO OTTAVO

Dai tronchi uscita e dalle dure querce: Gente, cui nè l'aratro era pur noto, Di previdenze e costumanze ignara; Usa soltanto a pascersi d'acerbe Frutta, e d'ingrate cacce travagliose. L'esul Saturno, da'suoi regni espulso Dal figlio Giove, qui primier giungea Dall'alto Olimpo, all'altrui forza iniqua Sottraendosi. Ei primo ardía comporre Questa intrattabil sparpagliata gente In popol giusto, e al piano trarla, e leggi Donarle, e nome; Lazio egli chiamando Queste contrade, dall'avervi avuto Celato asílo. In sì heata pace Reggeva ei queste genti, che sott'esso Era il bel secol, che chiamossi d'oro. Men pura poscia sottentrava un'altra Etade, in cui l'empio furor di guerra, È il vile amor di accumular nasceva. Ausonio stuol, Sicule genti, allora Qui a vicenda venivano: onde il nome Spesso cangiò la terra di Saturno. Venner poi Regi; ed, infra a questi, un fero Di gigantesca mole, Tebro detto; Dal qual noi poscia Italici appellammo Tebro quest' onda; e ne cangiava a un tempo L'Albula allora in Teverone il nome.

Me, dalla patria espulso e in mar vagante, A queste spiagge riducean, Fortuna Che tutto puote, irresistibil Fato, E della Ninfa madre mia Carmenta Gli Apollinei tremendi vaticinj.

Così, parlando e progredendo, additagli L'ara e la porta, che i Romani poscia Carmentale appellaron, da Carmenta Vate egregia fatidica, che prima Gli Eneadi illustri e il Palatino eccelso Profetizzava; ond'ella è chiara anch' oggi. Più in là, gli addita un'ampia selva: in quella Romolo forte istituiva poi Il sacro Asílo; e gl'indica l'oscura Lupercal grotta, dal Parrasio culto Del Licio Pan così nomata; e il bosco Religioso d'Argileto; e il luogo Ov' Argo giace: e il modo narra, in cui Fu quell'ospite ucciso. Alla Tarpeja Rupe quindi il conduce, al Campidoglio Aurato ai nostri, ma ai lor tempi agreste, Irto ricetto di silvestri bronchi. Già fin d'allor, ne rozzi abitatori La santità terribile del loco Assai potea: del bosco, e della rupe Già inorridivan, pavidi, all'aspetto. Questa selva, (il Re narra) e questo colle

Dalla fronzuta cima, albergo sono (Di qual, non so) di un alto Iddio per certo. Parve agli Arcadi miei talvolta avervi Visto il gran Giove stesso, l'egid'atra D'adunar nembi in atto brandir fero. Scerner puoi quinci inoltre diroccate Di due città l'antique mura; avanzi Di prischi Eroi. Gianicolo, da Giano, Detta era quella; e da Saturno, questa Chiamavasi Saturnia. In così fatti Sermoni, al fin giungevano all'umile Reggia d' Evandro: a destra intanto e a manca Udían muggir gli armenti, ov'ora appunto Stan le ricche Carine e il Roman Foro. Giunti alle soglie, Evandro dice: In queste Entrava un di vittorioso Alcide: Questa reggia il capiva. Ospite, ardisci, Spregiando il fasto, assimilarti al Dio; E a povertade adattati benigno. Qui taciutosi il Re, nel tetto angusto Introduce il gran Teucro; e strato gli offre, Ove a riposo adagisi, di molli Foglie ammontate sotto irsuta pelle Di Libica orsa. — E già l'ali sue fosche Stendea la Notte ad ammantar la terra; Quando dai feri bellici tumulti, E dal minace aspetto de'Laurenti

Citeréa spaventata, al suo Vulcano Così nell'aureo talamo favella, Dal divin labro amor spirando: O sposo Amatissimo mio, finchè gli Argivi Re contro a Troja, a lor dovuta, il ferro Volgeano e il fuoco ad atterrar sue rocche, Io non chiedea pe'miseri miei Teucri Soccorso alcun da te; non l'armi allora Di tua possa implorai, nè indarno volli Nell'arte tua penosa affaticarti; Bench' io tenuta assai pur fossi ai figli Di Príamo; benchè stillassi io spesso Sovra l'afflitto Enea materno pianto. Or de'Rutuli approda egli alle spiagge, Per comando di Giove: io quindi vengo Supplice a te, mio venerabil Nume: Armi da te vengo a implorar io madre ' Pel mio figliuolo. Un di potéo di Teti Piegarti il pianto a pro d'Achille; e quello Della consorte di Titone antiquo, Pel suo Mennóne; onde gli armasti entrambi. Mira or tu, quali e quante genti in armi Si radunino; mira, in quante e quali Chiuse città ferro si arruoti, a strage De'miei Teucri, e di me. Così la Diva Pregava; e intanto in molle amplesso ha cinto Con le nevose braccia il non per anco

Vinto Vulcan del tutto: ma repente L'usata fiamma, al noto amplesso, scorre Entro ogni vena; e, l'intime midolle Ricercandogli, serpegli per l'ossa. Così, di tuono lampeggiante uscita Ignea striscia, squarciante ratta scorre Di nube in nube. Se ne avvide, lieta, L'accorta moglie, in sua beltà secura.

Avvinto allor di sempiterno amore Diceva il Nume: O Dea, perchè remote Cagioni alleghi? è stanca o scema forse La tua fidanza in me? Se già tua cura Stata fosse, ch'io pure i Teucri armassi, Armati avrei pur anco in Troja i Teucri: Che nol vietavan, no, Giove nè i Fati, Per dieci altri anni ad Ilio di starsi, Difesa dal gran Príamo. Se or dunque Di guerra è il tuo pensiero, offrir ti posso Quanto dà l'arte mia, quanto può tempra Di fine acciajo, e liquefatto elettro, Mantachi a forza adoperando e fiamme: Non recar con preghiere in dubbio omai Il tuo potere in me sovrano. Ei tace: E fra i bramati abbracci sospirosi Le si abbandona in grembo insin che placido Sonno le membra tutte invase sciolga.

Ma già la Notte del suo corso a mezzo

Giunta è sul carro rapido stellante;
Ora, in cui franger suolsi il dormir primo.
Qual donnicciuola, che coll'ago e il fuso
Suo scarso vitto procacciando, balza
Di letto, e corre al focolare, e trova
Il semi-spento carboncello, e il torna
Col molto soffio a vita; indi fra i lumi,
Il riposo furandosi, affaticasi
Con le ancellette sue lunghi lavori
Ratta compire, onde serbar poi casto
Il marital suo letto, e innanzi trarre
I pargoletti amati: in cotal guisa,
Con quell'amore istesso, in ora stessa,
Balza il Dio dal suo strato, e all'opra corre.

Fra la Sicula spiaggia e fra l'Eolia
Lipari, sorge un'Isola, i eui seogli.
Torreggiano, fumanti dalle fiamme
Che sott'essi incavernansi, dall'Etna
Quasi ivi spinte per occulto calle.
Dei Ciclopi officina è l'orrid'antro:
Rimbombar v'odi dal picchiar robusto
Sonanti incudi; stridere per l'aure
Volanti scaglie di rovente ferro;
Fischiar le ardenti impetuose vampe
Delle rosse fornaci. Ha quivi degna
Sede Vulcano; ond'è Vulcania detta,
Da lui, la terra. Dall'etereo cielo

Scendea là dunque il Dio del fuoco. Ei trova Nell'ampia grotta all'arte loro intenti Sterope, Bronte, e Pirammone ignudo, Con Ciclopi altri molti. Avean fra mani, In quel punto, e forbito era già in parte, Un di que'tanti fulmini, cui Giove Scaglia dall'alto in terra: un misto egli era Di tre raggi di grando adamantina; Gravida nube, aspro rossiccio fuoco, Torbidi fiati di negr' Austro, danno Raggi altrettanti, ognun del nuocer suo: E, a far perfetto il fulmine, aggiungeanvi I lampeggi terribili, e la romba Spaventevole, e l'ira fragorosa, Cui fiammea striscia segue sibilante. Altri altrove raddobbano di Marte Il ferreo carro, e l'ampie ratte ruote, Su cui scorrendo il Dio desta a battaglia Le cittadi e gli Eroi. Forbiscon altri A gara l'auro e le serpentee squame Dell'egida, tremenda arme di Palla Irata: altri vi assettan gl'intricati Gruppi di serpi intorno al torvo teschio Dell'orrida Medusa, a mezzo il petto Portato poi dalla terribil Diva.

In disparte, su via, quest'opre tutte (Grida Vulcan) ponete, o Etnéi Ciclopi;

Soprassedete; e a me badate. Io voglio Per un gran prode armi da voi: vostr'alte Forze or fan d'uopo; or, le operose braccia; Or, la vostr'arte magistral pur tutta. Non s'indugi, via su: nè lor disse altro. A gara già i Ciclopi nell'imposto Lavoro si precipitan: diversa Ciascuno ha l'opra. Il bronzo, il ferro, a rivi, Dalla fornace vasta liquefatti, Scorrono; e a rivi, l'oro prezioso. Ampio scudo architettano, che incontro All'armi Itale tutte unico basti, Co'rotondi settemplici suoi strati. Dan gli uni ai mantici fiato continuo; L'arroventato rame altri nell'acque Attuffano: quant'è, l'antro rimbomba Dalle stridenti incudini, su cui Volta e rivolta l'infiammata massa Con tenace tanaglia l'un de'fabbri, Mentre, a percosse misurate, ognuno Degli altri in giro a più poter su picchia. Stando all'Eolie spiagge in sì fatt'opra Il Dio di Lenno, il matutino albore E il görgheggiar degli augelletti primi, Entro l'umil suo tetto Evandro han desto. Sorge il buon vecchio, adattasi la tunica,

E al piede allaccia i sandali Tirreni.

Poi, l'Arcadica spada ad armacollo Appesasi sul fianco, in su ritragge Da sinistra la pelle di pantéra, Che dall'omero pendegli. Avviatosi Fuor della stanza quindi, infra duo fidi Custodi cani inoltrasi: essi, al tardo Passo del lor signore anco i lor passi Misurano. Sen vien l'antico Eroe Dove l'ospite Enea posò la notte, Entro al pensier volgendo e i lor sermoni Ed i promessi ajuti. Enea, destato Men per tempo non s'era; a avea già seco L'amico Acáte: e così al fianco avea Il suo Pallante Evandro. Allo scontrarsi, S'impalmano le destre; e, nel bel mezzo Di quel luogo sedutisi, son giunti-A parlamento al fin libero e intero. Primo il Re dice: O condottier de' Teucri Eccelso; o tu, cui salvo, è salva Troja; Lievi in guerra pur troppo le mie forze Sono, rispetto a un tanto Eroe. Racchiuso Quinci il mio impero sta dal Tosco fiume; Quindi dall'armi Rutule, che intorno Alle mie mura ruggono feroci. Ma, di ricche possenti nazioni Prodi eserciti aggiungerti disegno: Scampo, ch' or t'offre inopinata sorte.

Norma ben furo al tuo venire, i Fati. Di qui non lungi, una città Agilina Sta, di vetuste mura: il popol suo Di Lidia venne anticamente a questi Etruschi colli. Armigera è la gente: Giunta al fior di sua possa, or da molti anni All'armi crude, all'imperar superbo D'un Mezenzio obbedía. Che val, ch'io narri Le infande stragi e l'efferate gesta Del rio tiranno? Ripiombar pur tutte Sovra il suo capo e su la schiatta sua Faccianle i Numi! il crederesti? ai corpi Vivi umani gli umani morti corpi Fea quel mostro allacciare: a braccia braccia, Petti a petti appiccando, a bocche bocche; (Martír novello!) e in tale orrido amplesso Agonizzar fra la stillante tabe Lungamente que'miseri facea. Ma, stanchi al fine i cittadini, all'armi Dato han di piglio; e il rabido tiranno, E l'empia reggia assediano: fan brani De'satelliti suoi; fiaccole ardenti Slancian su gli alti tetti. Ei fra le fiamme Fuga pur trova e fra le stragi, e giunge Presso ai Rutuli a Turno, che si appresta Con l'armi a lui difendere, qual ospite. Infuríata giustamente insorge

Quindi l'Etruria tutta; e in armi, chiede A supplizio un tal Re. Di lor migliaja Farotti io duce, Enea: già il lido tutto Dalle addensate navi fremer odi; Già battaglia ognun grida. Ma rattemprali Un loro antiquo Aruspice, con questi Vaticinj: O Meonio eletto stuolo; Voi nerbo e fiore di vetusti Eroi; Giovani, cui contro Mezenzio spinge Giusto duol, giusto sdegno; or vi sia noto, Che un tanto impero a nullo Italo lice Arrogarsi: straniero il duce vuolsi A questa impresa. Dal celeste avviso Atterrita, ristettesi nel campo L'Etrusca gente. A me spedisce intanto Oratori Tarconte, e offrendo manda Scettro e corona e militare impero Sovra i Tirreni suoi. Ma, l'età mia Spossata, e omai dal gel degli anni tarda, Di accettarlo contendemi. Proposto Avrei mio figlio in vece mia, se, nato Ei di Sabina madre, estero meno Che nol chiede l'oracolo, non fosse. Tu, che per gli anni e per l'origin, sei Qual vonno appunto i Numi, or tu de'Teucri E degli Itali duce a un tempo sorgi. Questo Pallante, mio diletto e speme,

Darotti inoltre: a te discepol fia
Nella grave arte Marzial; su l'orme
Di maestro cotanto, ei da'suoi primi
Anni avvezzato, a camminare apprenda
Nella via della gloria. A lui di eletti
Cento e cento cavalli il nerbo aggiungo,
D'Arcadia il fior: ne aggiunge in proprio nome
Cento e cent'altri ancor Pallante a'miei.

Tacesi Evandro appena; e a terra gli occhi Muti ancora tenean d'Anchise il figlio, E il fido Acáte suo, pregni ambo il core Di pensier gravi; quando a lor venirne, Ecco, dai cieli spalancati un sogno, Che Citeréa lor manda. Con immenso Frastuono un fulmin scagliasi dall'etra, Sì, che ruina universal parea. Muggir repente di Tirrene trombe Al clangor s'odon l'aure; il fragor fero Del tuonar rinnovellasi; ed aspri urti D'armi affuocate, al ciel sereno in mezzo, Lampeggianti appariscono e tuonanti. Stan stupefatti gli altri tutti; il solo Teucro Eroe ben conosce il suono e i segni Dalla Diva sua madre a lui promessi. Allor grida egli: Non voler, no, Evandro, Indagar tai portenti: in guerra io sono Chiamato or dall'Olimpo: e a te ciò basti.

Mia genitrice Dea tal segno appunto
Vaticinando annunzíommi; e ch' ella
Armi a me rechería del suo Vulcano,
Tosto che guerra sovrastasse. Ahi, quante
Stragi imminenti ai Laurentini io veggo!
Miseri! Ahi, quanti e scudi ed elmi e corpi
D'eroi, fra l'onde tue, gran padre Tebro,
Ravvolgerai! qual duro acerbo fio
Pagherai, Turno, a me! chieggano insani
Battaglia pure; infrangan pure i patti.

Tace; e, balzando dal sublime scanno, A ridestar d'Ercole tosto all'are La fiamma ei viene; ed ai Penati umíli, Cui venerò nel giorno dianzi, in lieto Atto si accosta; egli, ed Evandro, e i Teucri, Scelte agnelle v'immolano devoti. Quinci, alle navi sue, verso i compagni Enea poi torna; e d'infra lor trasceglie I più valenti, per seguirlo in guerra: Gli altri, a bell'agio, a seconda del fiume, Giù rinvía verso Ascanio, affin ch'egli oda Del padre e in un delle Trojane cose. Destrieri Evandro somministra ai Teucri Che ver l'Etruria muovono: ad Enea Un corsier raro adducesi, cui tutto Copre una pelle di leone, unghiato Di massiccio auro. – A vol subita fama

Per l'angusta città si spande; andarne Cavalli in breve al Re Tirreno. Tremano Già le supplici madri; e già precorre Al periglio il terror: più fero Marte, Ch'ei nol sarà, la fantasía già il pinge. D'Enea, che in atto è di partir, la destra Stringe Evandro; nè può da lui spiccarsi; Dirottissimamente ei piange, e dice; Deh, mi tornasse a'mie' verdi anni or Giove! Foss'io, deh, qual sotto Preneste io m'era, Quando, la prima ostile schiera tutta Vincitore atterrai; quando, a cataste Arsi gli ostili scudi, e all' atro Stige Con questa stessa mia destra ne spinsi Erilo Re. Quell'Eril mostruoso, Cui generò Feronia con tre corpi, Che tre distinte armi brandendo, d'uopo Era, a vincerlo, ucciderlo tre volte. E sì pur questa mia destra gli tolse E le tre spade e le tre vite a un tempo. Ah! se quell'io pur fossi, or dagli amati Amplessi tuoi non mi sciorrei, no, figlio; Nè il mio vicin Mezenzio avria pur mai, A mio dispetto, alme cotante al ferro Date, nè orbata la città di tanti Cittadini innocenti. O voi, Celesti Numi, intanto; e tu, massimo dei Numi,

Giove Rettor, voi supplico; a pietade L'Arcade Re vi muova, e le paterne Sue preci udite: Ove Pallante illeso A me i Fati riserbino, e le vostre Tutelari Deità; s'egli è pur scritto, Che a rivederlo e a star con esso io torni; Io chieggo allor di viver tanto; allora Ogni qualunque rio travaglio affronto. Ma, se mai di Fortuna orrido pendemi Sovra il capo alcun caso; oggi, deh! dato, Mia vita ingrata romper mi sia dato; Oggi, deh! mentre ambigue ancor le cure, Incerta ancor dell'avvenir la speme, Tengonmi in forse; or, mentre al sen per anco Te, caro figlio, ultimo e sol mio bene, In dolce abbraccio io stringo. Ah! così almeno L'orecchio a me non ferirà tremenda Cruda novella! – In cotai mesti accenti Accompagnando la partenza estrema, Veníasi meno il buon padre; e svenuto Entro la reggia i servi il trasportavano.

Ma già si scaglian di cittade a campo I guerrieri cavalli. Enea fra i primi, Col fido Acáte ed altri Proci al fianco. Per le vario-fregiate armi vistoso, E per la ricca clamide, Pallante Appare in mezzo della squadra: in tale

Raggiante luce dall'Océano sorge
Il fugator dell'ombre Astro foriero
Del dì, sovra ogni stella prediletto
Da Venere, cui sacro in ciel fiammeggia.
Stan palpitanti le madri dall'alte
Mura a mirarli; e il polveroso nembo,
Fra cui lampeggia di tant'armi il bronzo,
Coi cupidi occhi sieguono. Dilungasi
Pel pian frattanto, a suo viaggio intesa,
La squadra: al ciel volano grida: un pieno
Scalpitar di cavalli alto rimbomba.

Del gelido Coríte al fiume presso Sta un'ampia selva, d'ogni intorno acchiusa Da sinuosi colli atro-fronzuti D'abéti eccelsi. Da gran tempo è sacra ·Presso a popoli molti; e fama suona, Che ad ahitar venuti il Lazio primi I vetusti Pelasgi, consecrata L'avessero a Silvano, Iddio custode Delle gregge e de'campi; e ch'essi a un tempo Gl'instituisser il festivo giorno. Da tal selva non lunge, in ben munito Campo, Tarconte coi Tirreni stava; Onde Enea, nel venir, da un alto colle L'accampato suo esercito scopriva. Giunto ivi al fin co'suoi guerrieri eletti, Alla stanchezza loro trovan posa.

Ma la candida Dea Venere intanto Venía recando infra rosate nubi Doni splendidi al figlio. Ebbelo appena Visto da lungi in appartata valle Oltre alle gelid'onde, che a lui tosto Svelandosi ella tutta, in questi detti Favellavagli: O figlio, ecco compiuti Dal mio Vulcan con arte somma i doni A te promessi: l'armi, onde vestito, Non abbi tu nella tenzone omai Nè a paventare i Laurentini alteri, Nè il forte Turno. Venere qui tace, Enea stringendo al sen materno: a un tratto, Sfolgoreggiar sotto all'opposta quercia Vede l'armi l'Eroe. Di un tanto onore, Di un cotal guiderdon, lieto oltre modo Mira, rimira, e sazíar non puossi L'avido sguardo: ad uno ad un maneggia, Or, l'igni-vomo elmetto alto-crestato, Di terribil cimiero; ora, il tagliente Brando di morte; or, la lunga asta; ed anco Fra le braccia ambe sospende la grave Ampia loríca, tutta aspra di bronzo Sanguigno in vista, e rosseggiante a guisa Di raggi dardeggianti fuor d'oscura Nube dal Sol percossa. I ben forbiti Stinieri di purgato elettro e d'auro,

Molto anco ammira; ma, vieppiù lo scudo D'inenarrabil opra. Ivi di Roma I trionfi, e le gesta Itale v'ebbe Sculte Vulcano, dei futuri tempi Come degli alti vaticini instrutto. Ritratti ei v'ha d'Ascanio i discendenti, Per ordin tutti, e le lor guerre. Giace Là, scolpita in un antro, su per l'erba La Marzia lupa allattatrice: intorno I due bambini, che pendono impavidi Dall'aspre mamine, cupidi succhiandole; E la fera si scorge, che sovr'essi, Di vezzeggiarli in atto, ricurvandosi Col lungo collo, a lambirli e forbirli Con la lingua pur giunge. A lor di contro Roma espresse l'artefice. Adunato Pe' gran Circensi giuochi il popol vedi; E di mezzo il consesso a un punto ratte, Fuor d'ogni esempio, le Sabine donne. Quindi subita insorger fera pugna Di Tazio antico e i suoi Curéti austeri Contro a Romolo e' suoi. Di pace in atto Ambo i Re poi, di Giove all'are innanzi, Coll' armi al fianco; e i sacri nappi in mano, Veggonsi stare; e patti indi giurarsi Su l'immolata scrofa. Ivi dappresso Da incitate quadrighe in parti opposte

Mezio scorgesi a brani lacerato: (Ahi, perchè la tua fede, Alban, frangevi?) E a Tullo innanzi le spergiure membra Per la selva strascinansi ed irrígano Di sangue sì, che i bronchi stillar vedi. Evvi Porsenna, che d'assedio crudo Roma circonda, e rintegrato vuole Lo scacciato Tarquinio: al ferro a gara, " (Morire innanzi che servir volendo) " Dan di piglio i Romani. Il Re vedresti Torvo crucciarsi; e, di minacce pregno, Contra il valor d'Orazio argine al ponte, Contra il valor di Clelia, osa i suoi lacci Frangere, e il Tebro valicare a nuoto. Scolpito a sommo dello scudo il forte Propugnator della Tarpeja rocca, Manlio, sta del gran Giove al templo innanzi, Del Campidoglio a guardia. Indi non lungi Di Romolo vedresti l'umil reggia Di nuovo strame ricoperta. Intorno Agli alti aurati portici del templo Svolazzar vedi, e schiamazzar le senti, Le candide oche fulgide d'argento, Che dei Galli ammoniscono. E già questi, A favor delle tenebre d'opaca Notte, fra dumi e dumi arrampicandosi, Quasi al portico giungono. Risplende

## DELL'ENEIDE

Fra i colori de'lor vergati saj L'aurata veste, e l'aurea chioma, e l'oro Che ai loro eburnei colli intorno aggirasi. Ciascuno sotto la lunga sua targa Protetto sale, e due lungh'aste alpine Con la destra brandisce. In altra parte Saltanti Salj espresso ha il Fabro, e ignudi Luperci, il capo di lanose acute Fogge vestiti; e i sacrosanti scudi Dal Ciel piovuti; e i ben sospesi carri, Su cui caste Matrone van portando I sacri arredi in procession per Roma. Sculte havvi pure le Tartaree sedi In altra parte, e il cupo Dite, e i feri Martír de'rei: te, Catilina, infr'essi Pendenti appeso a un rovinoso scoglio, E dalle Furie rabide atterrito. Gli Elisj altrove, e i segregati buoni Anco vi sculse, e duce lor fea Cato. Fusa in auro la immagin figurata Di un mar vedresti ampio rigonfio: i flutti Spume argentee biancheggian fra l'azzurro Delle mosse onde; e saltellanti in giro, Con mille guizzi dividendo l'acque, Delfini argentei brillano. Nel mezzo, Tutto avvampar dell'alta Azíaca pugna Vedi Leucáte e il mare. In ordin stanno

L'enee prore schierate. Al fiero scontro Gl'Itali quinci ed il Roman Senato, E il Popolo, e i Penati, e i Dei maggiori Sieguon Cesare Augusto: ei su l'eccelsa Poppa si sta, dalla serena fronte Intorno intorno dardeggiando fiamme; E gli scintilla la paterna stella A sommo il capo. Agrippa indi non lungi, Secondandolo i venti e i Numi, viene Sublime duce con possente armata: Già cinto il crin della rostrata insegna Di navale trionfo. A fronte a questi Fra barbarici ajuti Antonio trae, Varie d'armi e di lingua, e dall'Aurora, E dal vermiglio mare ampie migliaja, E dall'ultima Battro. Il nerbo ei trae Del domato Oriente; e a lui tien dietro (Romana infamia!) la sua Egizia moglie. L'un l'altro incontro corrersi i navigli Tutti vedresti, e il vasto mar squarciarsi Da remi e rostri triforcuti, e tutto Sobbollire spumante. In tanta mole S'innalzano l'eccelse poppe, donde Pugnano i prodi, che nuotar nell'alto Le Cicladi schiantate da radice Diresti, o monti incontro a monti andarne. Volan fiaccole e strali; in rosso i campi T. II.

Nettunii tinge la novella strage. Ecco, i suoi spinge della zuffa in mezzo, Al suon del patrio sistro, la Regina: Ahi misera! da tergo ella non mirasi Quai colúbri l'aspettino. Stan contro A Nettuno ed a Venere ed a Palla, I mostruosi Iddii d'Egitto in armi, Coll'abbajante Anúbi. Ove più ferve La pugna, Marte in ferro stavvi sculto; Le dire Erínni sorvolano intorno; E, scisso il manto, la Discordia lieta, A cui si atterga col flagel sanguigno Bellona. Ma, dall'erta Azíaca cima Mirando Apollo, il non fallibil arco Tendea già già: tosto, e l'Egitto, e gl'Indi, Tutti atterriti, e gli Arabi e' Sabéi, Volte han le spalle. E vedesi la stessa Regina scior precipitosamente L'ampie vele, propizie aure invocando. Pallida già per la futura morte, Fuggitiva, di Japige su l'ali, Infra le stragi la scolpía Vulcano. Giganteggiava a lei di contro il Nilo, Che mesto in atto, e braccia e seno e veste, Tutto spalanca; e del ceruleo grembo Fra le ondose latébre i vinti appella. Ma, ricondotto alle Romane mura, Ecco, Cesare in triplice trionfo:

## LIBRO OTTAVO

Sparsi per tutta la città delúbri Trecento eccelsi (immortal voto) ei stesso Consacra: ed ecco il fremito degli alti Applausi rimbombare; e il gaudio, e i giuochi, Onde suonan le vie: ne' templi tutti Matrone in folla; in tutti, are fumanti; E all'are innanzi, ricoperto il suolo D'immolati giovenchi. In su la soglia, Marmorea là del biancheggiante Apollo, Siede il gran Duce; e, i tributati doni Rassegnando de' popoli, ne adorna Le vaste imposte; in lungo ordin procedono Le vinte genti a lui davanti: oh quanto Varie e di lingua e di costumi e d'armi! Seminudi Affricani ivi il gran Fabro, E Nomadi ritrasse; ivi, i Geloni Saettatori, e i Lelegi, ed i Carj, E gl'indomiti Daci, e i segregati Morini ultimi. Sculto in atto umíle Stavvi l'Eufrate; e rintuzzate corna Il Reno porta: ivi, ha di ponti oltraggio Il disdegnoso Arasse.—Enea rimira, Pien di stupore il vario egregio sculto Dono dell'alma madre: i fatti ignora, Pur nel vederli effigiati gode: Onde imbracciando ei di Vulcan lo scudo, La Fama e i Fati de'Nepoti assume.

## DELL'ENEIDE

## LIBRO NONO

Mentre in remota parte Enea trattiensi Così di Cere al campo, Iride nunzia Scendea di Giuno a Turno audace. Ei stava Nel bosco allor dell'avo suo Pilunno Entro una sacra valle. Il roseo labbro Di Taumante la figlia tosto schiude A questi accenti: Turno, eccoti innanzi, Per rivolger di tempo, il dì, cui forse Chieduto ai Numi avresti indarno. Enea, Sue navi e i Teucri e la città lasciando, Al seggio or va del Palatino Evandro. Nè ciò basta: inoltrato ei s'è nel fondo Dell'Etruria, a Coríto; ivi, di Lidj Stuolo in armi raduna, agreste gente. Che ondeggi tu? carri e cavalli or tempo, Or sì, di chieder è. Gl' indugi tutti Rompi; oggi assalta il derelitto campo. Tace: e, librata in su le fulgid'ali, Iride al ciel già rivolando segna

Di curva immensa striscia il sentier suo. La riconosce il giovine; ed al cielo Ambe ergendo le mani, al di lei ratto Volo ei si atterga co'seguenti detti: Iride, onor dell'etra, a me, dagli alti Nembi chi in terra ti spingea? dond'emmi Dato il mirar sì repentina e tanta Luce? a me veggo spalancarsi innanzi Il cielo, e tutte balenar le stelle! Qual siasi il Nume, ch'or mi chiama all'armi, L'augurio eccelso io seguo. Indi, ciò detto, Inoltratosi al fiume, a sommo l'onde Curvato attinge con la cava palma; E agl'Iddii molte preci su per l'aure Fervidamente ei spinge. - Ecco, già mosso Tutto è pel pian l'esercito, pomposo D'armi e destrier, di vaghe vesti e d'auro. La vanguardia ha Messápo, han di Tirréo La retroguardia i figli; al corpo è guida Turno, che armato infra le squadre scorre, Tutto sovr'esse torreggiando il capo. Tale trascorre tacito in sua possa, Ricco di assai pacati fiumi, il Gange: Tale il Nilo ubertoso, allor che tutto Dagli inondati campi all'alveo primo Ríadunarsi in se medesmo intende. Ma, d'atra polve all'improvviso alzarsi

Miran dal campo i Teucri alta colonna, Che le lor viste offusca. A gridar, primo Caíco egli è, su'l riparo: Oh, quale, Qual di caligin nera globo ruota, O compagni, per l'aure? all'armi ratti Correte; armi recate; ai muri, ai muri Tosto in difesa, su, nemica forza Ver noi s'inoltra. Alto un clamor s'innalza; A ogni porta del campo rientranti Teucri affollansi a gara; e in armi ai muri Accorrono. Tal è l'ordine appunto, Che lor già ingiunse: esperto duce, Enea Al suo partir; ch'ove periglio sorga, Nè a giornata si attentino venirne, Nè a campo aperto affidinsi; ma, chiusi Nel vallo, illesi i loro argini serbino. Quindi, benchè alla pugna ira e vergogna Caldamente or gli spronino, al comando Obbedienti pure, argini e porte Al nemico frappongono e si stanno Entro lor torri ad aspettarlo armati.

Turno, che a vol precorre il tardo stuolo, Con venti soli cavalieri eletti Davanti al vallo all' improvviso è giunto. Tracio destrier bianco-sprizzato il porta; Dell'aureo elmetto in cima ondeggian folte Sanguigne piume. O giovani, chi meco?

Chi vien primier contro al nemico? ei grida: E a sè davanti il dardo ei scaglia, in segno Di mossa guerra; e incontro al campo intanto Sublime ei si precipita. Risponde Al forte invito un grido alto de'suoi, Che il sieguon tutti in spaventevol suono. Giunti, si ammiran di veder che i Teucri Non calino nel piano ad affrontarli, E stian codardi covando il lor campo. Turno adirato il destrier spinge a volo Qua e là dattorno ai chiusi muri, e cerca L'adito pur, da inaccessibil via. Qual freme intorno a colmo ovile il lupo, Di mezza notte, infra procelle e venti, Le chiuse stalle insidiando; e, mentre Sotto alle madri ode belar securi Gli agnelletti, ei di fuor rabido ringhia Rodendosi, per lungha fame stanco, Le assetate di sangue orride fauci, Di sangue asciutte, spalancando: tale, L'ire il Rutulo arruota; e dolor l'arde Entro i precordj, in rimirar secure Le mura e il campo. Or, come ai Teucri strada Aprirsi omai? come dal vallo espulsi Cacciarli al piano, e far venirli a pugna? Del campo al fianco ascosa quasi starsi D'argini cinta e da un canal del fiume

M ..

L'armata ei scorge: ecco, ei l'assalta; e fiamme Chiedendo a'suoi baldì guerrieri, un pino Ardente impugna ei furibondo; e tutti, Strascinati da Turno, a gara l'atre Tede avventan qua e là. Già le avvampanti Miste d'orrendo fumo fiamme a ruote Contro agli astri si slanciano.—Or, qual Dio Salva mai da sì crudo incendio i Teucri? Dai lor legni qual Dio la fera possa Di cotal vampa espelle? O sacre Muse, Narratel voi: vetusta ell'è del caso La certezza; ma n'è perenne il grido.

Quando in Frigia, su l'Ida, Enea si dava
A fabbricar da pria le navi, ond'egli
Poscia i mari scorresse, in questi accenti,
Fama è, ch'a Giove Berecinzia stessa,
La gran Madre dei Numi, allor parlasse:
Figlio, a quella, per cui l'Olimpo reggi,
All'amata tua madre, or tu concedi
Quanto chied'ella. Una pinéta antiqua,
Di sacro monte in cima, a me diletta
Sorge: ampio bosco, anco di negri abéti
E d'aceri opachissimo, ai solenni
Miei sagrificj eletto. Io lieta dava
Di tai piante la scelta al Teucro Eroe,
Cui fea d'uopo un'armata: or, mi conturba
Ansiò timor; tu il solvi, avvalorando

Questo materno voto: All'alme piante Tal giovi l'esser de'miei monti figlie, Che mai lor corso in su l'ondoso piano Nè a Fortuna nè a turbine soggiaccia. Ad essa il figlio alto rettor degli astri, Così risponde: O Madre, ove gli eterni Fati inclinar vuoi tu? che mai mi chiedi? Di mortal mano all'opre immortal dritto? È, fra'dabbj perigli, Enea pur certo D'andarne illeso sempre? or, qual mai Nume Tanta ebbe possa? Io ben farò piuttosto, Che de'tuoi legni quanti al fin porranno, Vincitori dell'onda, in salvo il Teucro Duce alle spiagge di Laurento, tanti Perdendo allor la mortal forma, in Numi Del vasto mar trasmutinsi. Cangiate Fien le sue navi in vaghe Ninfe, appunto Qual la Nereide Doto, e qual de'flutti Fender la spuma Galatea si vede. Disse: e per le fraterne acque di Stige, E per l'ampie voragini bollenti D'atra pace, il giurò: del magno capo L'Olimpo tutto traballava al cenno. Giunto era dunque il di promesso, e volto Il tempo a ciò dovuto avean le Parche;

Quando, il volar delle oltraggiose faci Di Turno dava a Berecinzia avviso

diam'r.

Di por le sacre navi in salvo. Ed ecco, Dall'Oriente subitana luce Venía pel ciel su l'ali d'un gran nembo Gli occhi a ferir de'Rutuli e de'Teucri; E, qual di Coribanti in Ida, sparso Fragor per l'etra, ambe le squadre empiendo Di maraviglia, in portentosa voce Così al fin si scioglieva: O Teucri, all'armi, Delle navi in difesa, or non si corra: Ardere i mari, pria che i sacri pini, Turno potrà. Voi, sciolte itene intanto Dive dell'onda: la gran Madre il vuole. Subitamente ogni legame ha rotto Ciascuna nave; e, di Delfini a foggia, Tuffando in acqua i rostri, giù nel fondo Corron pur tutte. Ecco, altrettante fuori (Ammirabil portento!) indi non lungi Sorgon dall'onde già Vergini Ninfe, Quante eran prore pria sul lido avvinte. Istupidiro i Rutuli; atterrito Messápo ei stesso, e intorbidati i prodi Suoi cavalieri: il Tebro mugge; e l'onde Dal Tirreno retrógrade ei sofferma.

Ma non di Turno la fidanza audace Scema è perciò: sempr'egli i suoi più incalza, E vieppiù sgrida: Ai Teucri avverso, ai Teucri, Egli è il prodigio: il lor solito scampo Or make he are at severe is more Le su e sinual. Al su den den sperand Tota e à insa. un sement but men-Later a reme en mor el nor, sie mor Meine ann i Ital 11 arm it mile Success ne și mari inni. Comm. Frag as vancing. Consesse Fe gir mon pace a Tener et a Fat. Qualitic pur L'Austine à lesté suche Tener cueros. Le no : me Fati anch 10. Contrar in itera : un compia gente in debito Strugger du ierre, e la rapida spasa Ripagiar ac. Non tien eit Atradi sah A vendicar samue observen: e sola Non de Micene moentre à Frig armann. Ma, hasta lor solo un eccidio forse? Restate fora, ove ciò fesse, anch'uno Sol rapimento: ed abborrito ognora Tutto il semmineo stuolo avrebber poscia. Vili! ardire e fiducia a lor son queste Frapposte sosse, ed arginati valli: Cio sol da morte or li disgiunge. E stieno Dietro lor mura pur: non vider essi Mura hen altre, cui Nettuno ergea Di propria man, preda alle fiamme andarne, Troja crollando? Or via, mie fidi, or, quale Meco si appresta a sradicare il vallo?

Chi meco, chi 'l pavido campo assalta? Non di Vulcano l'armi, e non le mille Argive navi, a me contr'essi è d'uopo. Socj ai Teucri si aggiungano pur tutti Gli Etruschi tosto: e qui, codardi furti. Di Palladj fra tenebre sottratti, Nè guardie in alta rocca trucidate, No, non temano. Ascosi entro a latébre Di destrier mentitor non ci stiam noi: Apertamente, in pien meriggio, in fiamme Struggerem noi le mura loro. Assumo, Lo assumo io sì, di lor convincer tosto, Ch'or non stanno essi incontro a Danai imberbi Dieci anni a bada da un Ettór tenuti. Ma, scorso omai del giorno è il meglio, o prodi; Dunque lieti l'avanzo in ristorarvi Spendetene: avviata è ben l'impresa; Pronti siate a compirla. Intanto, in cura Dassi a Messápo il circondare il campo Assedíato di frequenti ascolte, E di vigili fuochi. A sette e sette Scelti Rutuli duci in guardia dansi Le cinte mura; e ciascun d'essi ha cento D'auro splendenti giovani guerrieri Dal purpureo cimiero: in giro or gli uni Vagano, or gli altri posano, a vicenda Su per l'erba sdrajati; e al ber si danno,

Colmi nappi esaurendo. Ardon le sparse
Fiamme frattanto, e dalle guardie è spesa
La notte in giuochi, vigilando. I Teucri
Ciò mirano dall'alto vallo in armi:
Nè scevri affatto di timor, le porte
Van visitando e le bertesche e i ponti,
E lor dardi apprestando. A ciò Mnestéo
Sprone dà loro, e il pro' Seresto, a cui
Enea commise, ove periglio sorga,
Delle cose e de' giovani l'impero.
La schiera tutta, a cui de' muri è data
Dalla sorte la guardia perigliosa,
Intenta stavvi, ed a vicenda oguuno
Veglia custode all'assegnata posta.

Prode un guerrier, d'Irtaco figlio, Niso,
Della porta era a guardia: Ida il mandava
Dalle sue selve, cacciator maestro,
Fra i compagni d'Enea. Stavagli appunto
Al fianco il fido Enrialo, cui primo
Su le purpuree guance il fiore appena
Lanuginoso spunta: altra heltade
Fra i Troiani guerrier, che a lui sia pari,
Non havvi.» Eran costor, duo corpi e un'alma»
Sempre indivisi nelle pugne; e allora,
Pure indivisi, custodian la porta.
Niso, primo così: Quel ch'or mi avvampa
Pensiero in cor, o Eurialo, gl'Iddii

Mel mandan forse? o sua focosa brama Ogni uomo a sè fa Dio? Dentro me tutto, O di pugnare, o d'eseguire un qualche Alto colpo, ardo tutto: irrequíeta Loco non trova la mia mente. Or, mira; In fidanza laggiù giaccionsi i Rutuli Nel vin sepolti e nel sonno. Qua e là Radi fuochi morenti; ogni aura muta. Ciò ch'io mediti or dunque, e qual mi sorga Consiglio in cuor, tu l'odi. E grandi, e plebe Tutti, gridan tra noi, ch'Enea si appelli Per via di fidi nunzi, onde risposta Certa e ratta se n'abbia. Ove a te venga Mercè promessa, qual chiedrolla, (e tua La vo', che a me l'onor dell'opra è troppo ) Io mi lusingo di Pallante ai muri Potermi aprir la via, là ver le falde Di quell'umile colle. Stupefatto Resta Euríalo; e, punto anch'ei dall'alta Brama di onore, all'avvampante amico In questi accenti parla: E me compagno Sdegni tu, Niso, a un tanto rischio estremo? Ch'io vi ti lasci ir solo? Ah! fra le stragi D'Argo, e i Teucri travagli, in cui nudrimmi Il genitore Ofelte, arte simíle Non m'insegnava il battaglier; nè tale Arte al tuo fianco io praticai, seguendo

Del magnanimo Enea gli ultimi Fati. Io pur di morte spregiator, io pure La gloria, a cui tu anéli, assai ben compra Stimerò con la vita. A lui soggiunge Niso: Da te viltà nessuna, al certo, Io non temetti; nè il poteva io mai. Così il gran Giove (ovver, qual altro Iddio Benigno arride all'opra mia) mi adduca Qui vincitor, com'io vero a te parlo. Ma, se alcun Nume, o caso, (in tal frangente, Ben vedi, intervenire assai ne denno) Se alcun caso, alcun Dio, me pur traesse A mal partito; almen vorrei, che illeso Sopravvivessi tu, pe'tuoi pochi anni Degno di viver maggiormente, Ah! v'abbia Chi questo corpo mio sottratto al campo, O con mercede riscattato, arrechi Secondo l'uso a sepoltura: o, quando Pur ciò nieghi Fortuna, esequie vuote Coll'onor del sepolcro a me tributi. Ch'io mai cagion non sia di dolor tanto Alla tua madre misera, che sola Tra le matrone nostre ardía pur l'orme Tue giovenili seguitare in guerra, Disdegnando ella l'ozíose mura Del prode Aceste. Euríalo ripiglia: Vani pretesti indarno adduci : nulla

Page .

Svolger può omai l'animo mio. Si tronchi Tosto ogni indugio. E, in così dir, desta egli Le guardie: e, quelle in vece lor lasciate, Egli e Niso procedono a ricerca Del duce Ascanio. — Era in quell'ora appunto, Ove nel sonno raddolcía le cure Quanto in terra respira, in tregua posti Gli aspri diurni affanni. Ma, de'Teucri I rettor primi, e de'guerrieri il fiore, Su gli alti affar del travagliato regno Già stavano a consiglio; ove appigliarsi Dovesser; qual mandar nunzio ad Enea. Alle lunghe loro aste ivi appoggiavansi, Co'scudi in braccio, in mezzo al campo. Or, ecco Pregar Niso ed Euríalo bramosi D'esservi ammessi; alta cagion volerlo, Per cui non fora il lor disturbo indarno. I solleciti giovani accoglieva Giulo primiero; e a Niso impon ch'ei dica. Allor così d'Irtaco il figlio: O duci D'Enea, me udite con benigna mente; Nè in voi fidanza alla proposta scemi La nostra etade giovanile. Giace Muta or nel sonno e nel vino sepolta L'Oste Rutula. Un calle, onde sfuggirla, Notato abbiam noi stessi, al mare in riva, Dove all'uscir del campo un bivio s'apre.

I lor fuochi interrotti muojon; s'erge D'essi all'aure soltanto l'atro fumo. Ne si dia d'afferrar la sorte, e in breve Noi con Enea vedrete dalle mura Di Pallante tornati, e carchi a un tempo Di spoglie molte di nemici uccisi. Nè può ingannarci quel sentiero: in caccia, Da quelle folte valli, abbiam noi spesso Della città visto le cime, e scorsa Noi del Tebro ogni ripa. – A questi accenti, Grave dagli anni e più dal senno, Aléte Esclama: O patrii Dei, sotto il cui nume Troja pur sempre sta, del tutto estinti Voi non volete i Teucri, no, poich' ora Tali e sì maschj giovanili petti Ne provedeste. E, in così dir, stringea Le lor destre, abbracciandoli a vicenda, Bagnando il volto di giojoso pianto. A impresa audace tanto, or qual mai degna Qual mai mercè vi si può dare, o prodi? La miglior vi daran gl'Iddii da prima, E i conscj animi vostri: indi l' avanzo Del guiderdon tosto daravvi Enea, E il crescente suo Ascanio; in cui perenne Fia 'l sovvenir d' un vostro tanto merto. Anzi (Ascanio sogiunge) io, la cui sola

Salvezza è posta nel tornar del padre;

T. II

Io, o Niso, pe'salvi Lari nostri Vel giuro; e i penetrali dell'intatta Vesta, e i Numi d'Assáraco, ne attesto; Ogni fidanza, ogni mia sorte e stato A voi depongo in grembo. Il padre mio Voi richiamate; a me il rendete: ah! nullo Dolor non è, ch'al suo apparir non cessi! D'aspri d'egregio intaglio argentei nappi Darovvi un pajo; nella vinta Arisba Preda già un dì d'Enea: v'avrete inoltre In duo tripodi d'auro il valor sodo Di due talenti; e un'ampia tazza antiqua, Dalla Sidonia Dido a Enea donata. Ma, se a noi Teucri vincitori il regno Pervien pur poscia della Italia doma, Se dividiam fra noi sue spoglie a sorte; Visto hai tu, Niso, a qual destriero il dorso Turno premeva, e fra quant'oro in armi Ei pompeggiava? or! quel suo scudo istesso, Quelle ondeggianti sue purpuree penne, Eccettuar vo'dalla sorte, e farle Io, fin d'ora, tuo premio. Enea daravvi, Oltre ciò, di feconde elette ancelle Dodici corpi, ed altrettanti armati Prigioni; e campi ei vi darà, non meno Ch'or ne ottiene Latin dal popol suo. Ma tu, maraviglioso giovanetto,

Cui mi assímila più mia acerba etade; Tu, già un altro me stesso a me ti fai: Tu indivisibil mio compagno in tutti I casi miei; tu, di mie glorie parte; In pace, a me fido consiglio; in guerra, Tu mia destra, e mio scudo. Allor ripiglia Euríalo: Degenere da tanta Impresa, ah no, mai non vedrammi, io spero, Nullo di mai: seconda o avversa io m'abbia, Quanto pur vuol, Fortuna. Io sol ti chieggo Questo don sovra tutti; a me rimane Della schiatta di Príamo vetusta Una misera madre, che pur meco L'Ilíaco suol lasciando, e avendo a sdegno Anco i muri d'Aceste, dal mio fianco Mai spiccar non si volle. Or, mi appresto io, Senza abbracciarla pure, ad irmen lungi; E lei del rischio mio, qual ch'esser possa, Qui lascio ignara. Io l'alma notte, e questa Tua destra attesto, che a me no, non regge Il cuore omai di sopportare il giusto Materno pianto. Alcun sollievo adunque Tu prestale, ten prego; tu soccorri Una deserta madre: or fa, ch'io meco Fiducia tal di te ne porti; audace N'andrò vieppiù contra ogni rischio. I Teucri Piangon, compunti, al suo parlar: prorompe

Primo di tutti in pianto il vago Giulo, Cui viva stringe la pietà del padre. Quindi ei gli dice: A te prometto io quanto A sì magnanim'opra tua si debbe. Questa tua madre io la terrò qual mia, Sol mancheralle di Creúsa il nome. Qual ch'abbia il fine la sublime impresa, Lieve favor non fia quel che s'aspetta A chi diè in luce Eursalo. Per questo Mio capo, sì (giurar solea per esso Già 'l padre) io 'l giuro; che i tuoi stessi doni, A te promessi vincitor tornato, Ove pur altro di te fosse, avranli La tua madre ed i tuoi. Così parlando, E lagrimando, ei spogliasi l'aurata Spada, del Gnossio Licaón miranda Opra, che a vaga eburnea guaina Diè in custodia l'artefice. Ma a Niso Le irsute spoglie di Leon Massílo Regalava Mnestéo: l'elmo ad un tempo Con lui scambiava il fido Aléte. Ed ecco, Già si avviano in armi; a lor dintorno Folta turba di proci corteggiandoli Sino alle porte viene, e gli accompagna Co' caldi voti: l'avvenente Giulo, Virili frutti in giovenile scorza Recando già, da riferirsi al padre

Dando iva loro avvisi assai; ma tutti Se li portavan poi dispersi l' aure. Escon del campo; han già varcato il vallo; Fra le notturne tenebre agli ostili Alloggiamenti appressansi, ove l'orme Di strage molta lasciar denno impresse, Anzi d'uscirne. A destra, a manca, ad ogni Passo, nel vino mirano e nel sonno Su per l'erba giacenti corpi sparsi Infra redini e ruote, anfore e carri, Alla rinfusa, immobili. Primiero D'Irtaco il figlio favellava: Il tempo Or ce l'impone, Eurialo: le destre Ardiscan or, ch'è il punto. È questo il calle: Tu, perch'a noi subito stuol da tergo Non sovraggiunga, invigila, ed esplora Dietro da lunge: io, t'aprirò col ferro Sanguinosa davanti ampia la strada. Tace ei, ciò detto: e già col brando assale Il superbo Rannéte; il qual, sovr'alto Ttriplice strato di molli tappeti, Da tutto l'avvinato petto russa. Regale Augure è questi; ed al Re Turno Accettissimo egli è: ma non sì dotto Indovino era già, ch'al rio periglio Pur sapesse sottrarsi. E tre suoi fanti, A dardi e lance in mezzo riversati,

Ai di lui piedi Niso trucidava: E lo scudier di Remo; e, fra i suoi stessi Cavalli anco il prosteso auriga; colti Dal brando ambi di Niso: ei da'lor colli Spicca i pendenti capi. Indi, recisa Pure al Signor la testa, ei lascia il tronco Guizzar nel sangue: e già di negro sangue Ampio lago e li strali e il suolo inonda. Lamo inoltre e Lamíro egli trucída; E, il giovincel di sì avvenente aspetto, Serráno; che gran parte ha della notte In giuoco spesa, e tutto in preda giace Di sonno tenacissimo. Ben fora Stato ei felice, ove allungato avesse Il giuoco al pari con la notte, insino Alla vegnente luce! Appunto, quale Leon digiuno, a inerme greggia in mezzo Da famelica rabbia spinto, azzanna E scuote e squarcia le mute tremanti Pecore, fuor della sanguigna strozza Rugghj scagliando; era cotale Niso. Nè fa men strage Eurialo: bollente Di rabbia ei pure, incrudelisce e molti Dell'umil volgo oscuri assalta; Ebéso, E Fado, e Reto, ed Abari; sprovvisti Tutti, dormenti, eccetto Reto; il tutto Vede questi, che veglia; ma lo allaccia

Tale un terrore, e intorpidisce tanto, Che mentre dietro un'anfora celarsi Pur dal ferro vorría, che a tutto braccio Sta per vibrargli Euríalo nel petto, Mal sorge a stento; e già nel petto ha il ferro: Mista di sangue e di liquor di Bacco L'alma egli spira. Alla furtiva strage Vieppiù fervido Euríalo si ostina. Già di Messápo appressasi ai seguaci, Dove, al chiaror degli ultimi mancanti Fuochi, i destrier, com'è l'usanza, vede Pascer legati. Accortosi allor Niso, Che tropp'oltre li spinge amor di strage Dietro agli avidi brandi: Or, basti: (ei grida) Già già si appressa l'inimica Aurora; Riscosso abbiam ben ampio fio; disgombra La via ci siam per mezzo all'oste. Il breve Parlar cessato, addietro lascian molti Argentei nappi, ed armi egregie, e ricchi Tappeti. Afferra Euríalo le barde Di Rannéte, e ad un tempo le pompose Cinghie, d'auree bullette tempestate. Dall'opulento Cédico fur queste Al Tiburtino Remulo già in dono Mandate, oude onerarlo ospite assente: Remulo in morte davale al nepote: Ma, estinto lui, fra le guerriere spoglie

Fur dei Rutili preda: or, se n'indonna Euríalo, e sottentra indarno al carco. Si adatta al capo ei pur l'acconcio elmetto Di Messápo, e il cimier di penne adorno. Ambo al fin fuor del campo in salvo stanno.

Di trecento cavalli, armati tutti Di scudo, al campo una vanguardia intanto Sen vien; Volscente la comanda: ei reca Dalla città Latina a Turno avvisi. Al campo già de' Rutuli eran presso: Già per entrarvi quasi; ecco, da manca, Lungo un sentier lontano alquanto, al dubbio Barlume, i duo fuggenti Teucri han visti; Ma più l'incauto Euríalo han distinto; Che lo tradisce un raggio ripercosso Dal troppo lucid'elmo, all'alta Luna Opposto in sì mal punto. Io ben discerno: Grida Volscente dalla torma: i passi Fermate, olà: chi sete voi? qual'armi? Di qual gente? dov'ite? - Essi, più sempre Ad inselvarsi ratti; e nella notte Affidandosi, nulla rispondevano. I cavalieri, a custodire i noti Uscenti calli, accorron quinci e quindi, Attorníando ogni adito. L'orrenda Selva d'elci atre, ampia quant'è, si intrica Tutta di folti pruni, onde d'angusti

Pochi sentier le occulte orme nasconde. Gli opachi bronchi, e la preda onerosa, E il timor di smarrirsi, fanno inciampo Alla fuga d'Euríalo. Ma Niso Lieve, già in salvo, e l'oste e il bosco e il lago, Ch' Alba fea poscia nominare Albano, ( Dove allor l'alte sue stalle tenea Il Re Latin ) tutto da tergo ei lascia Già l'improvido Niso. Alfin, ristandosi, Al non seguente amico, indietro volto, Gridava indarno: Euríalo infelice, Dove mai ti ho lasciato? ove cercarti?— Ma, tosto rinselvatosi, ritenta Tutto il sentier dell'ingannevol se lva; E pe'taciti dumi errando, ingegnasi Di ricalcar l'orme sue stesse: ei tende L'orecchio; e il calpestío de' cavalli ode, E le lor trombe, che inseguendo appressansi. Nè gran tempo ci corre, ecco uno strido Gli fier l'orecchio, e visto in un gli viene Euríalo; che vinto dalle tenebre E dalle ignote vie, cadde improvviso Fra quelle torme; e preso, e strascinato, Va indarno dibattendosi. Or, qual resta Partito a Niso? liberarlo a forza? Con qual'armi? o debb' egli a certa morte, Ma gloríosa, agl'inimici in mezzo T. II. 14

Precipitarsi primo? Un dardo incocca Tosto; e, rivolti a Cinzia in alto i lumi, Prorompe in questi ardenti preghi: O Dea, Delle selve custode, onor degli astri Benigna or tu lo sforzo mio seconda. Se mai recammo, Irtaco il padre ed io, Doni graditi all'are tue; se ai templi Tuoi le tante trafitte sere in caccia Appese ognora eran da noi; deh, questo Mio stral tu gwida, ond'io scompigli e scempio Faccia là di codesta empia masnada. Tace: e, su l'arco a più possa appuntatosi, Scoccato ha il ferro. La saetta, a volo: Squarciando le notturne ombre, venuta È di Sulmone agli omeri; ivi sua foga + La bipartita canna infrange, e tremula Vedesi fuori; mentre fera scende Deptro all'intime viscere la punta. Ei nel dolor si voltola; dal: petto Vomita un caldo fiume; anelan gli egri Fianchi, tra gravi penosi singulti. Per ogni intorno indagano i Latini Dond'esca il colpo. Allor, più ardente Niso Già un altro dardo aggiusta. Ecco, nel centro Dello scomposto stuol fischiante strale Viene, e di Tago ambe le tempia passa E il cerebro, in cui tiepida dal: molto:

Estravasato sangue fitta sta. Vieppiù infuria Volscente, in nessun lato Il feritor vedendo, in cui scagliarsi D'ira bollente ei possa. Or tu, con tutto Il tuo sangue ( grida egli ) intanto almeno Di questi due la vita pagherai. E, disnudato a un tempo il brando, al petto Si avventava ei d'Euríalo. Ma, tosto Niso atterrito e fuor di sè, nè ascoso Fra le tenebre omai, nè a duol sì immenso Bastando più: Me, me svenate; (esclama) Son io che il feci, o Rutuli; le spade Torcete in me; la fraude tutta è mia: Nulla osò, ne potéo, quel giovinetto: Le stelle, il ciel, che noi rimira, attesto; Null'altro ei fea, che amar più che non dessi Un infelice amico suo. Parlava Nisò così: ma il crudo brando intanto, Cui man robusta vibra, pel costato Giungea ad aprire il bianco petto. Euríalo, Mortalmente percosso, cade: il sangue Le avvenenti sue membra irriga; e il capo In su gli omeri pendulo abbandonasi. Tale un purpureo fior, cui reciso abbia Passante aratro, muore languidetto: Tali, aggravati dalla pioggia, il lasso Collo piegando, i papaveri inchinano.

Ma slanciatosi Niso infra i nemici, Sol Volscente minaccia; al sol Volscente Morte vuol dare; intorno a cui per ogni Parte ammassati i cavalieri, inciampo Al suo furor si fanno. Egli pur preme Tuttavia, fulminando a cerchio il ferro, Finchè nella gridante aperta gola Del capitan de'Rutuli l'ha immerso. Ma nell'uccider il nemico, è spento Niso anch' ei: si precipita, trafitto Da mortal colpo, in su l'esangue amico, Ivi l'alma acquetatasi spirando. Spirti entrambi felici! Ove miei carmi Vagliano pur, forza non fia di tempo Che all'obblio mai vi danni; in sin che il seme D'Enea la rocca in Campidoglio immota Terrà; finchè sarà di Roma il Mondo.

Già i vincitori Rutuli, le spoglie
Recando dei due giovani e la preda,
Lagrimosi riportano l'esanime
Volscente al campo. Ma ben altro è il pianto,
Ritrovando essi in campo anco Rannéte
Giacersi esangue; e in una strage uccisi
Serráno, e Numa, e cotanti altri Proci.
Tutti accorrono all'orrido spettacolo
De'corpi, o morti o semivivi, stesi
Entro un lago di sangue; e dei fumanti

: . .

Rossi rivi, che sangue ampio traboccano. La preda allor, che a sì gran costo han tolta Ai duo giovani, avverano; l'elmetto Rilucente conoscon di Messápo, Di Rannéte le barde. – E già il novello Primo albóre spargea la fresca Aurora, Abbandonate di Titon le piume; Già già 'l Sole incalzandola vestiva D'aurata luce ogni creata cosa; Quando all'armi i suoi duci, armato ei stesso, Turno destando, ognun sue ferree squadre Schierava in campo: e ad infiammar le file Vario un romor scorrea: quand'ecco, infissi Su lunghe aste innalzarsi (ahi fera vista!) D'Euríalo e di Niso i tronchi capi; Vessillo, a cui di rabbia alta stridenti I Rutuli van dietro. Ma la salda Teucra gente alle mura da man manca Stassi in difesa; che alla destra il campo Fiancheggiato è dal fiume. All'ampie fosse Stan mesti intorno, e all'alte loro torri; E appressarsi rimiran le due teste; (Note, ahi pur troppo, ai miseri, bench'atra Tabe stillanti!) — Il vol spiccando intanto L'alata Fama, ad atterrir pur giunge Del Teucro campo la più interna parte; Tal, che agli orecchi della madre istessa

D'Eursalo si spinge. A quella, a un tratto, Cadon di mano e la tela e la spuola; L'ossa le invade un mortifero gelo. Ma riavuta s'è; già fuor si scaglia, Di femminei ululati empiendo l'aure: Stracciasi i crini, e a tutto corso insana Verso le mura infra le schiere prime Precipitosa mischiasi; nè pensa Al matronal decoro; nè all'ostili Saette bada; e queste al cielo invía Querule strida: Euríalo, te dunque Tal rivegg' io? se'tu quel tardo appoggio Della vecchiezza ultima mia? deh, come Potuto hai tu lasciarmi sola, o crudo? Come negasti a tua misera madre Di accomiatarti, a sì rischiosa impresa Spedito tu? Chi sa in qual terra giaci, Preda alle fiere, ed al rapace rostro D'augei Latini! nè all'esequie tue Provvidi io madre? e non t'han chiuso gli occhi Queste mie mani, o figlio? e non ti astersi Con le lagrime mie quell'aspre piaghe? Nè avvolto pure ho il corpo esangue in quello, Ch'io sollecita tanto iva tessendo E giorno e notte, a te trascelto ammanto; -Opra, che a'miei sensii affanni obblio Dolce arrecava. Ove or tue spoglie cerco?

Qual piaggia or le tue membra straziate Accoglie? Ahi, figlio! un cotal tristo avanto Mi riporti di te? per mari e tante Terre seguito io dunque t'ho, per poscia Mirar così tua tronca testa? In me, Tutti in me sacttate i dardi omai, Rutuli, sì; s'è in voi pietade: il vostro Ferro me, me, primiera annulli: oppure Tu impietosisci, gran Padre dei Numi; Tu l'odíosa vita mia, deh, tronca Col tuo fulmin, che al Tartaro me scagli, Poich' altra morte invan cerch' io. Da un tale Pianto i Teucri commossi, in lunghi gemiti Prorompon tutti: e già i guerrieri spirti Frange il dolore, e intorpidisce. Allora Attorre e Idéo di piglio entrambi danno Alla meschina, che il gran lutto incende: Ilíonéo l'impone; e, singhiozzando, Ascanio anch'ei: su le pietose braccia Quindi a'suoi tetti la riportan essi.

Ma tuona già terribilmente il bronzo Della tromba di guerra; onde rimugge Di guerrieri urli il cielo. Ecco, venirne Sotto a testudin salda in dense file Primieri i Volsci; a ricolmar le fosse Presti, e a disveller gli steccati. Un altro Stuol va spiando, ove men folta al muro

Faccian corona i difensori, onde ivi L'adito aprir con l'appoggiate scale. Armi all'incontro d'ogni sorta i Teucri Dansi a far piover su gli assalitori, Con ispiedi a cacciarli; usi a tal guerra Nel lungo assedio delle Ilíache mura E, per infranger le addensate targhe, Su vi rovescian sassi, pondo immane; Ma sotto al tetto indivisibil reggono Ogni rovina i Volsci. Al fin pur forza È che si rompa la testudin, dove Più rigonfia innalzandosi, appressandosi; Soyr'essa vien dai Teucri voltolato Un così enorme masso, che giù a piombo Precipitando ogni compage ha sciolta, E gli scudi e i guerrieri in ampio cerchio Abbattuti e dispersi. Omai non vonno Gli ardimentosi Rutuli più a lungo Pugnare in Marte ascoso; ma coi dardi Scacciar dal vallo i difensori. In altro Lato, Mezenzio intanto, orrido in vista, Una teda fumifera di Etrusco Pino brandendo, avventa al campo fiamme. Ma, dei destrieri il domator, Messápo, Nettunia prole, il vallo al fine ha svelto; E scale ei grida, onde alle mura ascenda. Tu m'inspira or, Calliope; tu narra,

Quai stragi allora e quante morti il ferro Di Turno ivi recasse; e quai guerrieri Precipitasser là l'un l'altro all'Orco: Di pugna tanta or meco i casi svolgi; Noti a voi, Muse, e di narrarsi degni Dal divin vostro labro. — Una ben posta Torre, di tavolati alti munita, Sta smisurata all'aure: ad essa intorno Gl'Itali a gara sforzansi con tutte Le loro posse, per pure atterrarla: Per l'opposto, a difenderla, e con sassi E con saette, i Teucri dalle cave Feritoje lanciando a prova. Primo Turno un'ardente fiaccola vi scaglia, Sì, che un de'fianchi avvampane: indi il vento Addoppiando l'incendio, ogni asse e trave Dal piè alla cima n'arde. I dentro chiusi Propugnatori, a conturbarsi, a trarsi Tutti addietro in un mucchio, ver la parte, Cui non rode per anco la vorace Fiamma; all'eccidio indarno sottraendosi; Che dal subito pondo in giù rovina Tosto la torre; e del fragor rintrona Il cielo. Semi-esanimi sul suolo Sotto alla immane mole cadon franti; E trafitti anco su i lor dardi istessi Restano. Appena uno Elenorre, e Lico, T. II.

N'escon illesi; ambo fratei, ma d'anni Elenorre maggior: già in luce il diede Licinnia ancella, al Re Meonio aggiunta Di furtivo concubito. Il mandava La madre in armi a Troja; ancorchè l'armi A lui vietasse il suo servil natale: E umíl guerrier, senza fregiato scudo, Col sol suo brando militava ei poscia. Questi, ove in mezzo alle migliaja ostili Caduto esser si vede, e di Latine Dense squadre accerchiato da ogni parte; Qual fiera, che interdetta vien da folta Di cacciatori minaccevol siepe, Contro l'armi arrovellasi, e s'avventa Volonterosa a inevitabil morte, Da se stessa infilsandosi nei ferri; Tale, ai nemici addosso si precipita, Morte volendo, il giovine, ove spesse Più le punte mortifere rimira. Ma Lico, al corso più che in armi prode, Fra il tumulto e i nemici un calle trova Ond' ei sen fugga pur lungo le mura Del campo amico: a ciascun passo ei tenta Di slanciarvisi ai merli, arrampicandosi Con le bramose mani ai Teucri suoi, Che spenzolate braccia in giù gli mandano. Turno coi piè, coi dardi a vol lo insegue;

Già, vincitor, gli grida: Insano, e speri Sfuggire a Turno, tu? l'ha giunto a un tempo, Mentr' ei già al muro ergendosi pendevane; E in giù il ritrae con parte ampia del muro. Tal, fra gli artigli dell'augel di Giove, O lepre, o bianco auncinato cigno Vedresti in alto; ovver molle agnellino Di Marzio lupo infra le fauci ratto, Dietro cui la belante madre piange. Fere grida ivi s'alzano: all'assalto D'ogni intorno si corre: i fossi han colmi; E a mille a mille scagliansi le ardenti Faci, i tetti ad incendere. Si appresta A por fuoco alla porta, ma rimane Schiacciato ivi Lucezio; un masso addosso, Ch' è mezzo un monte, Ilíonéo gli gitta. Ligero uccide Emazione; Asila, Corinéo; lanciatore insigne Asíla; Nel giavellotto è Ligero gran mastro. Da Céneo, Ortigio; e il vincitor Cenéo, Da Turno è ucciso: e Díosippo, ed Iti, Clonio, Ságari, Prómulo; da Turno Uccisi tutti; ed Ida anch'ei, piantatosi All' alte torri innanzi. Capi uccide Priverno, cui già pria piagato avea Lievemente una freccia di Temilla: Onde, gittato egli lo scudo, incauta

La man portò su la ferita: il dardo Di Capi or vola a conficcargli al manco Lato la mano; e al cuor, di vita fonte, Gli s'infigge mortifero. Splendeva D'Arcente un figlio in armi egregie avvolto, E in ben trapunta clamide a ricami D'Ibéro acciar brunito. Il giovin vago Su le rive del Siculo Siméto, Dove ara pingue s'erge ai Dei Palíci, Crescea di Marte entro la selva; e quindi Mandollo il padre in guerra. Ecco, di piglio, L'armi gittando, a una fischiante fionda Mezenzio ha dato; e roteata in giro Triplice sovra il proprio capo, ei scaglia Da tutto il braccio la impiombata palla, Che, strutta quasi dall'ardente foga, Trapassate ha del giovine le tempia, Prostendendolo esanime sul suolo. Fama è, che in guerra il suo primiero dardo Quel giorno Ascanio saettasse; avvezzo Fino allora a piagar soltanto in caccia Fugaci belve. Egli atterrò del colpo Numano il prode, sopranominato Remulo; e sposo alla minore suora Di Turno, or dianzi. In prima squadra ei stava Primo di tutti; per novello regno, Tumido il cor, vituperando i Teucri

Con clamor magno ei giva, e in un se stesso Stoltamente vantando: Or, non vi prende Vergogna, no, del nuovo assedio, o Frigi, Due volte omai già debellati, e sempre Di valle e mura incontro a morte armati? Ve'gente in ver, che a viva forza farsi Cognati a noi pretendono! Qual Dio, O qual mattezza v'ha in Italia addotti? Qui non gli Atrídi, o il fingitore Ulisse, V'avete a fronte: una robusta stirpe Siam da natura noi: gli appena nati Figli, nel gel di rigid'onde usiamo Noi di attuffare; e, giovinetti, in cacce Usi di e notte affaticar le selve, Domar destrieri per diletto, e a duro Arco protender la sonante corda. Adulti poscia, industríosi e parchi, O il terren con la marra, o le nemiche Mura squarciam con macchine di guerra: Tra il ferro in somma, o aratro o brando ei sia, Viviam pur sempre; nè, per tarda etade, Scema il vigor, nè affievoliscon l'alme: Cingiam canuti l'elmo; ognor novelle Prede raccor ci giova; e a viva forza Pur viviam dell'altrui. Ma voi la nitida Veste tingete in porpora ed in croco; Ignavi il cor; dediti a danze, a feste;

Immanicati in tonache; mitrati Le tempia ornate di bende cascanti: Frigie, Frigie, e non Frigi: ite per l'alto Dindimo là, dove di tibie molli, E di cembali e crotali richiamavi L'usato suon di Berecinzio culto Della gran madre Idéa: ma l'armi e il ferro Trattar lasciate ai maschi petti. Ei giva, Millantator, così sparlando, altero. Nol soffre Ascanio: ed, incoccando al teso Nerbo dell'arco una saetta, ei manda Supplice a Giove questi ardenti preghi: L'ardir seconda, onnipossente Giove; Io stesso poi solenne dono all'are Tue recherò; vittima egregia, un bianco Giovenco, aurato la ricurva fronte. Pari alla madre omai; col piè l'arena Uso a percuoter già, col corno l'aure. L'alto Rettor l'ode dal cielo; e tosto Tuona da manca infra 'l sereno: a un tempo Suona il mortifer'arco, orrida stride La fischiante saetta, e a vol fugace A trapassar le cave tempia entrambe Di Remulo giung'ella. Or, va, deridi Co'tuoi motti, superbo, il valor nostro: Queste i due volte debellati Frigi Mandan risposte ai Rutuli. Nè a tai detti †

Altro aggiungeva Ascanio. Ma, frementi In suon di gioja, un clamoroso grido Mandano i Teucri, e a cielo ergon l'invitto Valor di lui. - L'auri-chiomato Apollo, Solcando appunto allor l'aeree piagge, Dalla sua nube assiso, in giù scorgea L'Ausonie schiere, e il Trojan campo. Ei grida Al giovanetto vincitore: Or, via, Cresci in virtù così: la strada è questa, Che agli astri mena, o prole alta di Numi, O produttor futuro anco di Numi. Dalla casa di Assáraco fian poste Tutte a buon dritto in tregua le fatali Vegnenti guerre. O giovincel, non cape Te Troja, no. Ciò dice; e, dall'alta etra Scagliatosi, coll'ali l'aure ei fende, E ad Ascanio si appressa. Ecco, cangiate Sue forme, assunto ha dell'antiquo Bute Il volto allora. Uno scudier questi era Già del Dardanio Anchise; agli atri suoi Fido addetto custode: a fianco il pose D'Ascanio poscia il genitore Enea. Tutto il buon vecchio iva imitando Apollo; I bianchi crini, il colore, la voce, L'aspro suonar dell'armi ferree sue. Tal quindi ei parla all'infiammato Giulo: Figliuol d'Enea, ti basti ora il trafitto

Numano dalle prime tue saette, Senza tuo danno niuno. Il magno Apollo, Che di tua puerizia i colpi or vuole Pari ai suoi, questo onor primier ti dava: Ma oramai, giovinetto, deh, rimuoviti Dalla battaglia. In tal sermone, a un tratto, Si sveste Apollo le mortali forme; E lieve lieve all'aure in fumo quasi Dileguasi. Già i principi de'Teucri Riconoscono il Nume, e dei divini Strali in farétra d'oro risonanti La romba, all'orme sue dietro rimasta: Quindi inspirati anco dal Dio, coi detti Stessi di Febo spiccan dalla pugna Il troppo ardente Ascanio: essi, di nuovo Sottentrati alla zuffa, a rischj feri Tosto aggiransi in mezzo. Un fremer d'urli Ai muri intorno propagato scorre. Tendon gli aspri archi gli uni; avventan gli altri Fuor de'guinzagli sprigionati dardi. Tutto si ammanta di saette il suolo: Elmi e brocchier, picchiati e ripicchiati, Tintinnano: e vieppiù lo scontro ferve. Tempesta udresti flagellar cotanta, Quando più fero agli orridi Austri l'ali Dall'Occaso sciogliendo il brumal Giove, E spalancati i pregni negri nembi,

Pioggia, grandine, turbini da tutto Il rimbombante cielo in giù saetta.

Pandaro e Bizia, che Alcanorre in Ida Già procreò con la silvestre Gera, Ch'ambo in bosco nudrilli a Giove sacro; Dismisurati giovani, eran pari Pandaro e Bizia ai lor paterni abéti. Piantansi a guardia della porta in dentro, Dove il Duce ordinò: Spalancan, ecco, Costor le imposte; e in lor vertù securi, Fero invito d'entrarvi all'oste han fatto. A destra e a manca in su la soglia interna Di torri in guisa immobili essi stanno: Vestono a ferro; alle teste alte in cima Rossi ondeggiano tremuli pennacchi. Simili appunto a un par d'aerie querce, Che d'Erídano in riva, o dell'ameno Adige all'onde, sorgono; e, le intatte Chiome superbe al ciel spingendo, ondeggiano Dal sublime loro apice per l'aure. Prorompon tosto i Rutuli ove aperto Veggion adito tanto. Emon guerriero, E il bello-in-armi Equicolo, e Quercente, E Tmaro impetuoso; essi, e lor squadre, Parte, rotti, alla porta dier le spalle, Parte sul fero limitar lasciaro Le vite loro. Indi vieppù bollenti T. II.

L' ire di guerra. E già, in un denso globo Ammontatisi i Teucri, osan pur anco In sortite scagliarsi innanzi molto, Pugnando audaci. Al duce Turno, altrove Contro i nemici imperversante, e quasi Già vincitore, la novella vola: Esser, di nuovo inanimiti i Teneri, A strage usciti dalle aperte porte. La prima impresa ei lascia, e all' altra corre, Dov' è l' altera coppia torreggiante De' fratelli, all' ingresso. Immenso sdegno A Turno è sprone. Ei già col dardo ha ucciso Primo Antifatte, perchè primo il vide. Del nobil Sarpedonte un figlio è questi, Cui spurio egli ebbe di Tebana madre. Vola il Rutulo stral per l'aure lievi, E mortifero tanto al petto addentro Profondasi, che d'atro sangue sgorga Fiume spumante fuor dell'ampio squarcio, Dove all'infisso ferro intorno ferve. Merope quindi, ed Erimanto, ed Afto Atterrati; anco Bizia, invan dagli occhi Fiamme spirante, e invan fremente, ei stende: Col dardo, no; dardo non basta a tanto; Ma, di fulmine a foggia, ratta stride Orribilmente, dall'invitto braccio Saettata falárica: sovr'esso

Piomba ella tal, che i duo taurini terghi Del di lui scudo, e la salda lorica Di doppie aurate fide squamme passa, E al suol fa traboccar le immani membra. Geme il terren dal pondo; il ciel rimbomba Del cavo smisurato scudo, oppresso Da cotal mole rovinante. Appunto Così di baja in su l'Eubóico lido, Dagli argani ivi tratta, una gravissima Pila costrutta dei più enormi sassi Per fren dell'onde, in mezzo piomba all'onde; Così precipitando rovinosa In fondo, infranta si conficca: in alto Schizzan dall'urto l'atre arene; bolle Il mar percosso; e in gran frastuono tremano Procida cavernosa, Ischia fumante; Sovrapposta da Giove orrida coltre All'immane Tiféo. Caduto Bizia, Vieppiù bollir fa dei Latini i petti L'armi-spirante Marte: e i Teucri in fuga Volge, d'atro terrore empiendo l'alme. Rutuli accorron d'ogni parte al loco Ove aperta è la pugna, invasi tutti Del gran Nume di guerra. Appena vede Pandaro in terra prosteso il fratello, Del rio partito, a cui Fortuna trae Le Teucre cose accortosi, con molta

Forza sospinge la porta su i cardini Cigolanti, e coi vasti omeri ponta Contro le imposte sì, che fuor ne serra Molti de'suoi, ch'a dura zuffa ei lascia; E molti de'nemici dentro accorsi, Seco ei dentro racchiude. Ahi stolto in vero! Ch'infra la piena di costoro, il crudo Rutulo Re prorompere non scorge, E nel campo rinserralo qual rabido Tigre affamato a inerte greggia in mezzo. Turno a un tratto dai feri occhi balena Fiamme insolite: l'armi orrido suono Picchiate mandan; le sanguigne penne Tremule ondeggian dal cimier sublime; Sfolgoreggia lo scudo. E già il conoscono Intimoriti i Dardani, all' immane Statura, all'ostil volto. Ecco, balzargli Pandaro immenso, a fronte; ancor bollente D'alto furor per la fraterna strage. Non questa ( ei grida ) la dotal tua reggia É, dove Amata siede: in sen d'Ardéa Qui non stai, Turno, infra paterne mura; Stai nel campo nemico; uscir non resta. Pacatamente Turno gli risponde, Sorridendo: A pugnar, su dunque, sorgi, Se hai valor, contro me: ne andrai tu pure Testimone al tuo Príamo, che visto,

E provato anco, hai tu in Italia Achille. Pandaro incontro vibragli con quanta Forza più può la noderosa rozza Asta infrangibil: fere il colpo all'aura, (Che il disviava la Saturnia Giuno) E nella porta va a piantarsi l'asta. Non così tu (soggiunge allora Turno) Sfuggirai colpo di mia possa uscito; Ben, feritore ed arme, altri siam noi. Tace; ed, in un col brando suo, sè tutto In alto ergendo, un tal fendente ei cala Fra le due tempia in mezzo della fronte, Che in due gli parte (orrido squarcio!) entrambe Le ancora imberbi guance: il pondo enorme Tremar fa il suol, con tal fracasso cade. Le membra omai disciolte a terra stende, Agonizzando, e l'armi atro-stillanti Cervella e sangue; e su l'uno e l'altr'omero In parti uguali spenzola la testa. Fuggono in volta gli atterriti Teucri. E se in quel punto al vincitore in mente Cadea d'infranger le sbarrate porte, Dentro chiamando i suoi, l'ultimo giorno Della guerra, e dei Dardani, era quello: Ma, d'insana di sangue avida sete Turno infiammato, ove il furor lo spinge, Dietro vola ai fuggenti. Ucciso ha primo Falari; e Gige poi, cui tronco ha il nerbo

Deretan dei ginocchi: ai morti quindi Rapite l'aste, dei fuggiaschi al tergo Scagliate l'ha: vigore, e ardir sovrano, Giunon gli presta. Ecco, ai trafitti aggiunge Ali; e Fégea, che inchioda entro al suo stesso Brocchiero; e quindi, in su le mura, Alcandro, Allio, Némona, Prítano, che ignari Del suo venir, contro i nemici esterni Pugnavano, A Lincéo, che incontro viengli, Chiamando i suoi perchè il secondin, Turno, Destramente appoggiatosi al riparo, Vibra la spada sì, che gli ha d'un colpo Fatto lungi balzar nell'elmo il capo. Trafitto ha tosto il predator di fiere, Amíco, a cui nullo preval nell'arte Di attoscar dardi, e a doppia morte armate Punte avventar; poi Glizio, d'Eolo figlio; Poi delle Muse l'amator, Cretéo; Cretéo, compagno delle Muse, a cui E carmi e lira e armoníosi metri A cuor stan sempre; e il di cui canto ognora Armi, pugne, destrieri, Eroi rimbomba.

Dai Teucri Duci udita al fin la strage Dei lor, Mnestéo si aggiunge al pro'Seresto; E, vedendoli in rotta andarne spersi, E il nemico introdotto: Ove fuggite? (Grida Mnestéo) Trojáni? Ove fuggite? Altro vallo, altre mura, havvi per voi?

Uno, sol un fia l'uom, che intorno intorno Racchiuso astretto infra i ripari vostri, Erra per tutto impunemente, e strage Sì larga fassi? e i più distinti ei miete De'guerrier nostri? Or, non vi prende adunque Della infelice patria, e del figlio Magno d'Anchise, e dei serbati indarno Penati antiqui Dei, viva pietade? Di voi stessi vergogna or non vi prende? A cotai detti, avvampano i Trojani: Già fronte fan, già, raddensati in squadre, Si piantano. A ritrarsi a poco a poco Turno allor dalla zuffa; ad accostarsi Più sempre al fiume, ov'ei circonda il campo: A vieppiù sempre stringerlo, e incalzarlo, E attoníarlo, con alte urla, i Teucri. Così talor, d'infesti dardi armato Stuol, da più parti, un leon fero cinge: Ma l'aspra belva, infra temenza ed ira, Torva guardando lenta lenta arretrasi: L'ira non vuol, nè la natía virtude, Che il tergo volga; eppur, benchè anelante Stragi pur anco, in su gli ostili ferri Riavventarsi ella non osa: in tale Contegno appunto, il lento incerto piede Turno ritrae, bollendo in cor di sdegno. Anzi, per ben due volte, infra i nemici 🔸

Riscagliasi, e respinte ai muri in fuga Per ben due volte egli ha le intere squadre. Ma, già in massa l'esercito si aduna Nel Teucro campo. Allor, bastar contr'essi Non osa Giuno; a cui dal ciel mandava Giove d'alti comandi Iride nunzia Severa: omai più non si attenti quivi Protegger ella Turno. Il giovin dunque, Nè a ferir con la destra, nè a coprirsi Vale omai con lo scudo; da cotanti Dardi assalito, e da cotante parti. L'aspra spessa de'colpi atra tempesta L'elmo, le tempia gli rintrona: il saldo Bronzo dell'armi anco si smaglia agli urti Dei saettati sassi: il cimier, cadegli; Il brocchier, cede: addoppian le Teucre aste; E lo stesso Mnestéo fulmina colpi. Negro un sudor pel corpo tutto, in guisa Di torrente, trascorregli: a gran stento Respirar può, sì ratto batte il fianco Egro aletante. Al fin, sue forze tutte Raccolte in un, vien, di tutt'armi grave, A spiccarsi d'un salto a vol nel fiume. Cadente, ne'suoi gorghi flavi il Tebro Lo accoglie, e l'erge sovra l'onde molli; E lieto, e mondo d'ogni ostile strage, Ai suoi nel lido opposto ei lo riporta.

## DELL'ENEIDE

## LIBRO DECIMO

Le porte intanto dell'eccelso Olimpo Apronsi, e il magno almo Rettor del Mondo Chiama i Numi a concilio, entro la reggia Stellante là, donde il sovrano sguardo Scopre e de'Teucri il campo, e le Latine Genti, ed intero il globo. Assisi i Numi Nell'ampia sala, a favellare imprende Giove, in questi alti detti: Abitatori Del ciel sublimi, in sì feroci gare Perchè, rimossi dal parer primiero, V'inimicate or voi? Vietai pur io, Che guerreggiasser gl'Itali co'Teucri: Contro al divieto, or quale ira vi spinge? Qual, qual temenza l'armi a questo o a quello Di voi ministra, e a cimentarvi tragge? Il dì prefisso a inevitabil guerra, Nol provocate, ei giungerà; quel giorno, Ch'ultimo eccidio alle Romane rocche Minaccerà Cartagin fera, a cui

Si appianeran pur l'Alpi. Allor fia I tempo Di pugne e d'odj e di rapine: in tregua Posino or l'alme; e lieti, ai patti state. Breve così Giove parlò: ma, breve L'aurea Venere a lui non rispondea: O sempiterno onnipossente Padre Dell'Universo, (omai qual altro Iddio Sta, in Ciel, per me?) scorgi tu là gli alteri Rutuli or come insolentiscan? come Sovra insigne destrier fra lor campeggi Tumido Turno, in favorevol Marte Scagliatosi? Non han più i Teucri usbergo Di chiuse mura: in su le soglie loro, In su gli stessi lor ripari, han zuffe, Per cui dal sangue le fosse traboccano. Assente, Enea l'ignora. Or, scevri dunque Mai non ti vuoi d'assedio? altro nemico Sovrasta, ed altro esercito, alle mura Di una Troja novella: ecco, di nuovo Contro a Troiani, dall' Etolic' Arpi Sorge un Tidíde. A me si aspetta (io penso) Nuova ferita: io, di te prole, all'armi Serbata io son di mortal uomo. Il fio Paghino i Teucri, ove agli Ausonii lidi Contro alla voglia tua, contra il tuo Nume, Senza il tuo ajuto iti ne sien; ma, s'essi Dietro a oracoli tanti, e de'Superni

E degli Inferi Dei, movean pur l'orme, Chi tanto or può, che i tuoi comandi infranga? Chi può ritesser nuovi Fati? Or, debbo Membrar io qui le incendiate navi D' Erice al lido? o i furibondi venti Fin dall' Eolia suscitati, e il loro Re tempestoso? o, per le nubi a volo La già spedita Iride in terra? A Giuno Soli a tentarsi rimaneano i mezzi Infernali; or li tenta: a un tratto Aletto Dagli abissi ella scaglia, a spander rabbia Infra l'Itale genti. Omai non io, Non io contendo omai pel regno: in tale Speme salimmo in più felici tempi: Qual più ti aggrada, or vinca. Ove a'miei Teucri Nieghi ogni suol la dura tua consorte; Dell'abbattuta Troja or pe'fumanti Avanzi, o Padre, io ti scongiuro; illeso Ascanio almen dalle guerriere stragi Mi si conceda: almen mi si conceda Un nepote superstite. Erri pure, Se il vuoi, per onde ignote Enea sbalzato; Siegua ei pur l'orme di bizzarra sorte: Ch' io vaglia solo a difender quest'uno, Ed a sottrarlo a dira pugna. Io tengo Pafo eccelsa e Citéra ed Amatunta E il tempio Idalio: l'armi ivi deposte,

Oscuri giorni ei tragga. Abbia Cartago, Per tuo comando, abbia d'Ausonia il freno, E il giogo rio le aggravi: ostacol nullo Non rechi inciampo ai Tirj omai. Che valse Enea sottrar dalle guerrier fiamme D'Argo feroce? A che i perigli tanti, D'immenso mar, d'immensa terra, vinti, Per poi nel Lazio una seconda Troja Riarsa darmi? Ah! meglio assai non era L'aver, pe'Teucri, le reliquie estreme Covate là della lor Troja? Ah, rendi, Pregoti, e Xanto e Simóenta rendi A codesti infelici: ai Teucri, o Padre, Ilíaco stato or riconcedi. — A questi Detti, adirata gravemente Giuno, Tal prorompea: Perchè vuoi tu far forza Al chiuso labro mio? perchè dal petto Trarmi il profondo occulto duolo a forza? Qual uom, qual Nume, (or parla) Enea costrinse A muover guerra al Re Latino? Enea Verso Italia venía, dai Fati spinto: Dai vaticini di Cassandra spinto: Ciò sia, se il vuoi: ma, il consigliava io forse Di abbandonar egli il suo campo, e andarne A darsi ei di bel nuovo ai venti in preda? Della guerra gli eventi e il campo e il vallo Dare in guardia a un fanciul, gli fei fors'io?

All'alleanza co'Tirreni, a trarre Queti popoli in guerra, io forse il mossi? Qual possa irresistibil del mio Nume A tal suo danno il mena? havvi qui Giuno? Havvi, in ciò, la spedita Iride in terra? Ben è ingiusto davver, che il patrio suolo Occupi Turno, a cui Venilia Diva È madre; avo, Pilunno: ingiusto, ch'arda La rinascente Troja Itala face. Perchè ai Latin far aspra guerra i Teucri? Perchè insultar, perchè rapire, e intorno Ai campi altrui fiamme brandirne? esterni Suoceri a forza scegliersi? le spose Giurate già, dai maritali letti Strappar, costoro attenteransi? inerme Sporger destra di pace, e d'armi i legni Carchi recarne? Enea sottrar dai Greci, Con aereo fantasma a lui supplendo, Tu il puoi; sue navi in altrettante Ninfe Trasfigurar, tu il puoi: ma in me, delitto Nomasi, un lieve ajuto oggi prestato Ai Rutuli. Suoi danni, assente, ignora Enea, di'tu? suoi danni, assente, ignori. Pafo, e Citéra, e Idalia tieni? or, dunque Perchè provochi tu città, di guerre Pregna, e di maschi audaci petti? Io forse Il tuo labile Frigio impero tento

Di sovvertire? io forse? o quei, che in preda Già i tuoi miseri Teucri ai Greci dava? Chi contro l'Asia ergea l'Europa in guerra? Chi, coi furtivi amori, infranse iniquo I conjugali nodi? ebbe me guida Forse il Dardanio adultero, per girne A Sparta incontro? o l'armi a lui died'io? O fomentai con sua libidin l'esca Dell'empia rissa? Il paventar pe'tuoi, Ti si addiceva allora: ingiuste or alzi Querele tarde, e vani oltraggi apponi. Tal favellava Giuno: i Numi intanto, Chi propizio al suo dir, chi avverso, tutti Van mormorando: come a selva in mezzo Ciechi fremon costretti i venti primi, Segno ai nocchier dell'imminente turbo.

Allora il Padre onnipossente, a cui
Tutto obbedisce l'Universo, il labbro,
Ecco, ei dischiude. Al suo parlar, si tace
La reggia alta de'Numi; infin dall'imo
La terra trema; è muta l'etra; i vanni
Ogni Zefiro chiude; il mar, senz'onda,
Placido giace. Udite; e in cor ben dentro
Fitti vi sien questi miei detti, o Numi.
Poichè patti fra gl'Itali e i Trojani
Esser non denno, e qui fra voi le risse
Finir non ponno; or, da quest'oggi in poi,

Qual ch'abbia ognun la sorte, qual ch'egli abbia La speme, o Teucro, o Rutolo, ch'ei sia; Davanti me fien pari tutti: o debba Il Trojan campo assedíato, a danno Degl'Itali tornare, o ai Teucri debba Fatal pur esser, con augurj infausti. Rutuli e Teucri, abbiasi il Fato. A ognuno Rechin le proprie imprese o danno o sorte: Giove a tutti fia pari. I Fati, i Fati, Ben si apriran la via. Tace: e il gran cenno Dell'ardua testa ei fa: tremendo giuro, Per le negre di pece onde bollenti Del fraternale vorticoso Stige, Cui traballa commosso il vasto Olimpo. Tosto dal seggio aurato ergesi Giove, Fra il corteggio de'Numi ricondotto Alla più interna alta celeste soglia. . Stringean frattanto i Rutuli ogni accesso Del Teucro campo; e fiamme ai muri intorno Brandivano, atterrando in copia prodi. Chiusi entro i Teucri, al loro uscir vien tronca Ogni speme. Infelici, indarno stanno Su l'alte torri a guardia; e in rade file Cingono omai le loro mura. I figli D'Icetaone e d'Imbraso, Timéte Ed Asio; ambo gli Assáraci, il provetto Tíbride, in un con Castore; son questi

La schiera prima: a loro stan compagni, Di Saperdonte i duo germani, Emone, E Chiaro, nella nobil Licia nati. Ogni suo sforzo adoprando, traeva Sovra i ripari Acmón Lirnesso un vasto Masso, squarcio di monte: al forte suo Genitor Clizio, ed al fratel Mnestéo, Pari Acmone. Coi sassi i Teucri a gara, Colle saette i Rutuli: chi schermo Fassi, chi assalto: e volan faci e dardi. All'aspra zuffa in mezzo, ecco, senz'elmo La venustà del giovincel di Troja, Degna cura di Venere: lampeggia La ignuda faccia, quale in auro acchiusa Gemma, che adorni a verginella il collo, O le increspate chiome: ovver, qual splendo Nitido avorio, imprigionato in atro Ebano Oricio da maestra mano. D'Ascanio sovra il latteo collo ondeggiano I nereggianti folti crini, in molle Cerchio compresi lenti in duttile oro. E te pur vider le guerriere genti, Nella illustre Meonia Ismaro nato, Dve i ben colti opími piani irriga Con liquid' auro il Páttolo; te pure Videro i prodi e saettare e armare D' atro velen micidíali punte.

Mnestéo pur v'è; quei, che il sublime vanto Dell' aver dianzi dai ripari espulso Il fero Turno, riportonne: ed evvi Capi; onde poi Capua nomossi: or, tutti Nell' aspra pugna immersi, mentre in piena Notte Enea le sonanti onde solcava. Accomiatato ei già da Evandro, era ito Verso Tarconte Re, nel campo Etrusco. Chi egli fosse, e sua stirpe, e che richiegga, E che prometta ei stesso, e quai sien l'armi, Ch'ora aduna Mezenzio, e quai gli sdegni Del fero Turno, esposto aveagli in breve; E ad un tempo, ammonito avealo, saggio, Della incostanza delle umane cose, Intessendo il suo dire anco di preghi. Nè indugiava Tarconte: i sacri patti Seco stringendo, il soccorrea di gente, Di navi e d'armi. Or, che commessa a estrano Duce è l'armata, (e il comandaro i Numi) Sciorre omai ponno i Lidj; è pago il Fato. La prora alta d'Enea prima veniva, Duo Frigi leon magni sotto il rostro Sculti portando, e sovrapposto il monte Ida, agli esuli Teucri immagin grata. Pensoso a poppa il grand'Enea si asside, Seco gli eventi vari della guerra Volgendo: al manco di lui lato stassi T. U.

Pallante affisso, or le notturne faci Del ciel spiando, or dal Trojano udendo L'aspre vicende, in terra e in mar sofferte.

Schiudete or, Dive, l'Elicona; e il canto Ergasi al dir, qual dai Tirreni lidi Stuol venga in armi accompagnando Enea; Quai preman legni all'onde Tosche il dorso.

Bronzo-rostrata nave, a cui dan nome Tigri, Massico ascende, e su vi guida Ben mille suoi, di Chiusi e Cossa estratti: Loro armi son, mortifer'arco, e lievi Farétre e dardi. Il torvo Abante il segue, Traendo stuolo alteramente adorno D'armi insigni: e gli splende a poppa infisso Sculto Apolline aurato. A lui ministra Secento, in guerra esperti, figli suoi Populonia cittade; Elba, ferace Di puro ferro inesauribil madre, Isolani trecento. Asíla è il terzo Fra i Toschi ajuti: è questi il sacro Asíla, Divino e umano interprete, cui stanno E quadrupedi e augelli sottoposti, Augure eccelso; e sottoposti a lui Gli astri del cielo, ed i presaghi tuoni. Densa di mille prodi astata schiera Spinge questi in battaglia: a lui l'Etrusca Pisa, colonia della Greca Alféa,

Commessi gli ha. Duce vien poscia Astorre; Il bellissimo Astorre, a cui baldanza L'armi dan, screziate, e il destrier fero. Di Miníone e di Ceréte i campi, La morbosa Gravisca e i Pirgj antiqui, Guerrier trecento a lui ministran, tutti Volonterosi il seguono. Nè fia, Ch'io di te taccia, o bellicoso Cicno, Condottiero de'Liguri, tacendo Di Cupávo, tuo figlio; ancor che pochi Lo accompagnino in guerra. Alto cimiero Di bianche piume tremule di cigno, Paterna insegna, ei porta. Amor, cagione, Cicno, a te fu delle mutate forme. Fama è, ch'ei troppo impietosito amico Del fulminato suo Fetonte, in riva Dell'Erídano, in mezzo all'alte ombrose Populee frondi, (al misero già suore) Piangenti carmi a sollevar suo duolo Cantando andasse ognora; infin che chiusa La senil voce in candide nascenti Piume, augel fatto, su per l'aure al cielo Vanni spiegasse. Il di lui figlio, or guida Di guerrieri a lui pari armato legno, Il gran Centauro, infra l'Etrusca armata. Dall'alta poppa la biforme fera Torreggiando su l'onde, un masso enorme

Fra mani libra, minacciosa: intanto La veloce carena in solchi lunghi Squarcia il profondo mare. Ocno pur egli, Quei, che dal Tosco Tebro ebbe già vita E da Manto fatidica, (il cui nome Diede, o Mantova, ei poscia alle tue mura; Benchè di lui più antiqua origin doppia Da fondatori altri tu vanti;) ei pure Guerriero stuol dalle paterne spiagge Adduce. In tre divise Ocno sue genti; Quattro popoli in sè ciascuna conta, Tribù nomata; a tutti capo, e nerbo Di Tosca stirpe, è Mantova. Ribelli Del rio Mezenzio al giogo, in armi quindi Ben cinquecento ella ne invía. Lor prora Guidata era dal Mincio, a cui ministra Benáco l'onde: il pinto egregio fiume Stavvi, col serto de'verdicci giunchi. Su nave immensa il grave Auléte cento Remi erge a un tratto a flagellare i flutti, Sossopra volti, spumeggianti al forte Urto incessante. Immane alto Tritone Dà nome al legno: ei la stridente tromba, Terror dell'onde, a bocca tiensi; insino Al galleggiante fianco, ispide forme Mostra egli d'uom, Pístrice il resto: ferve Sotto ai ferini membri il mar sonante.

Trenta alti pini, ed altrettanti eletti Duci, così del vasto sale i campi Venían solcando, a dare ai Teucri ajuto.

Notte omai piena fassi; i raggi vibra Da mezzo il cielo la vagante Luna: Nè dorme Enea pertanto, a cui le troppe Cure vietano il sonno. Al timon egli Siede nocchiero, e al veleggiar dà norma. Ecco, dal sen dell'onde a lui davanti Coro apparir, di amiche Ninfe: or quelle Son, che già state un di sue navi, in Dive Del mar cangiò l'alma Cibéle. In schiera Pari nuotanti, elle dividon l'onda; Ninfe altrettante, quante al·lido prore Stetter rostrate, già. Festose intorno Al noto Enea guizzando, una, oltre tutte Cimódoce faconda, assai si appressa Al di lui legno, e la man destra ha stesa All'alta poppa: indi su i flutti a galla Dal cinto in su innalzandosi, pel queto Mar, da man manca gli naviga a lato. Ad Enea, del prodigio ancora ignaro, Parla ella poscia in questi accenti: O prole De'Numi, or vegli tu? vigila, e sciogli Tutte ai venti le vele. Altere piante Nate già noi dell' Ida sacro in cima Tue navi fummo, e siam de' mari or Ninfe.

Col ferro e il fuoco a precipizio appena Trasseci l'empio Rutulo, noi tosto, Sforzate a romper l'ancore, venívamo Di te pel mar cercando. Ebbe pietade Di noi la Madre Idéa; cangiate quindi Le forme nostre, in mar nuotanti Dive Ella ci volle. Or, ti rechiam, che cinto Da ossidíone il giovinetto Giulo, Dei feroci Latini ai dardi in mezzo Ristretto ei stassi. Il disegnato posto Preso han già, misti al prode Etrusco, i ratti Arcadici cavalli: ad essi incontro Andarne Turno con sue squadre ha fermo, Per interporsi al giunger loro in campo. Su, via, ti affretta; e, all'albeggiar, tu primo Chiama all'armi i compagni; imbraccia, primo, L'auri-fregiato impenetrabil scudo, Del Dio stesso del fuoco altero dono. Il di vegnente, (ove il mio dir pur vano Non abbi tu) vedrà il vegnente giorno Alti monti di Rutuli cadaveri. Tacque: e, partendo, alla nuotante poppa Tal dava esperta ed efficace spinta, Che più che strale celere per l'onde Vola, de'venti al par, l'impulsa nave, Veloci pur la sieguon l'altre. Il figlio D'Anchise, sta di maraviglia carco,

Nulla sapendo: al fausto augurio pure, De'Teucri suoi l'animo egli erge. E tosto, Nelle sideree volte affisso gli occhi, Tai brevi preghi invía: Dei Numi Madre Alma Idéa, tutelare, a cui sì a grado Son del Dindimo i gioghi, e le turrite Cittadi, e i leon feri al carro avvinti; Cibéle, or tu del mio pugnar sii scorta; Tu il presagio mi affretta, e tu, benigna Diva, i Frigi asseconda.—Ei più non disse. Opportuna sorgea la luce intanto, Poste in fuga le tenebre. Da prima Chiama i compagni a lor bandiere Enea, E impon, che l'armi alla battaglia e il core Apprestino. Già mira ei dall'eccelsa Sua nave, a lui di contro starsi il campo De'suoi Trojani. Il fiammeggiante scudo Brandisce allor col manco braccio in alto; E, vedendolo i Fregi, al cielo un grido Mandan feroci, dalle mura. Aggiunta Si è lor la speme, e ridestate ha l'ire: Già risaettan romorosi. In tale Romba suonar fa l'etra un folto stuolo. Di augei Strimonj, all'alte nubi in seno Volanti con festoso schiamazzío, Dagli Austri spinte. Di stupor percossi Turno e i suoi duci, a un tal gridar; fintanto

Che al lido volti l'approdante armata Veggano, e ascoso dai navigli il mare. Fiamme l'alto cimier d'Enea lampeggia; Fiamme avventa a torrenti il fulgid'auro Del terribile scudo. In tal rossiccia Feral vampa la notte umida vede Arder talor Cometa in sangue tinta: Splendor cotal piove il gran Sirio, quando Reca egli infausto ai miseri mortali E sete e morbi, contristando il cielo D'orrenda luce. Al baldanzoso Turno Non vien perciò scemo l'ardire: ei tosto Preoccupar tenta la spiaggia, e indietro Lungi tenerne Enea. Gridando, ei corre, E inanimando i suoi: Vedete? or, ecco, I voti vostri al fin compiuti; or, dato, Rutuli, v'è di terminar con l'armi; Ora, è vostra la pugna. Omai rammenti E la consorte e i Lari suoi, rammenti Ciascuno omai le imprese alte degli avi. Contro ai vegnenti Toschi, ora, mentr'essi Vacillanti le incerte piante a stento Pongon sul lido, or ci avventiam, su, via: Fortuna sempre all'ardimento arride. Turno, ciò detto, in se divisa, a cui Debba affidar l'ossidion del campo, E quai menar seco allo scontro. - Enea

Giù dalle prore intanto manda i ponti Su i lidi; onde i suoi sbarchino. Molti havvi, Che dove l'acqua veggon giacer morta, Vi si slancian d'un salto: altri, pe'remi Giù giù si vengon sdrucciolando. Indaga L'occhio sagace di Tarconte il dove Più lenta s'immedesmi al mar la riva, Senza fragor di stridule rotte onde; E là, tosto sue prore ei drizza, e grida: Nei remi, su, tutti ne' remi datevi, Scelti miei prodi; a vol sia spinto il legno; Via, di peso si porti: all'ostil terra Squarciam co'feri rostri il duro fianco; Solco ampio faccia la carena nostra, Che a patto tal romper non niego. A queste Voci incalzanti di Tarconte, erettisi Vieppiù su i remi i suoi compagni, addentro Ben oltre han molte navi in terra spinte Infra i Latini campi: illese tutte L'asciutta arena mordono; sol tranne Le tua, Tarconte, che da impulso obliquo Arrenatasi, spenzola, e colmandosi D'acqua e di sabbia, inegualmente sta; Sostentatasi in bilico assai tempo, Sotto al flagel de'flutti, al fin sdruscivasi, E i guerrier suoi delle sals'onde in seno Cadevano. Si oppongo no al lor nuoto T. II.

مال سنتا

I rotti remi, i galleggianti scanni, Le correnti dal lido rifuggenti. Nè tardo è Turno ad affrontarli. Ei trae I suoi, da forte, in su la spiaggia, e incontro Ai vegnenti li schiera. Han già le trombe Intimata la pugna. Enea già, primo, Piombò su le Latine agresti turbe; Fausto inizio di guerra: in rotta vanno, Teron lor duce ucciso; il qual si attenta, Torreggiante fra' suoi, di Enea sfidare. Il Teucro Eroe, col brando a costui passa E la loríca e l'auree vesti e il fianco. Trafigge ei quindi Lica, alla vitale Luce già estratto dalla morta madre. Sfuggito questi all'incidente ferro, Fin da bambino a te fu sacro, o Apollo. Lì presso, Enea prostende a terra morti Cisséo feroce e il vasto Gía, mentr'essi Abbattean con lor clave intere squadre. Nulla lor val l'Erculea mazza, e nulla Le nerborute braccia, o il nascer figli Di Melampo, compagno d'Ercol sempre Nelle quaggiù gravose sue fatiche. Ecco, a Faro, che intuona stolti vanti, Mentre i labri ei spalanca, Enea conficca Giù nella gola un dardo. E tu pur eri Spento, o Cidon, dalla Dardania destra,

Mentre perduto amante ivi tracciando Clizio, cui spunta in su le guance appena L'aurea lanugin prima: ivi tu sciolto, Cidon, per sempre dai fanciulli, amati Da te pur troppo, eri già quasi quasi: Ma al tuo morir di Forco i figli fansi Ostacolo. Son sette, in folta schiera Fraterna; e sette i lor lanciati dardi, A un tratto tutti. Parte d'essi, in terra Rimbalzan, risospinti dall'elmetto E dallo scudo del Trojano, a vuoto: Altri, che a lui venian più forti, sviali L'alma sua stessa Genitrice altrove. Al fido Acáte allora Enea: Su, dammi, Quell'arme dammi, che agli Ilíaci campi Già le membra inchiodàr di Achivi tanti: Non fia ch'ora nei Rutuli nè un colpo Questa mia destra a vuoto vibri. Ei tace: La immane lancia afferra, e sì la scaglia, Che l'eneo scudo a vol trapassa, e rompe L'usbergo e il petto di Meóne. A lui Cadente già, sporge Alcanór la destra, Fraterno ajuto; ma la rapid'asta Fuggente in corso sanguinoso inchioda Di Meóne alle spalle il braccio amico Del misero Alcanorre, la cui mano Guizza, morente, pendula. Ecco, il terzo

De'fratei, Numitor, dal corpo estratta Di Meón l'asta, la riscaglia irato Contro Enea: ma ferirlo a lui non lice; E il saettato ferro a lambir viene L'una coscia d'Acáte. Innanzi fassi Cláuso, il duce de'Curj, allor securo Nella sua possa giovenile: ei vibra Contro a Dríope la fera asta, e gli tronca Nella trafitta strozza e l'alma e i detti, Che articolando stava. Dríope cade, Battendo il suolo con la fronte, e un lago Gli esce di bocca di sangue aggrumato. Nè vi si arresta Cláuso: ei pure uccide Tre, nati in Tracia della stirpe eccelsa Di Borea; e tre, cui manda Ida lor padre D'Ismara terra; in varie guise uccisi Tutti. E d'Arunca con le schiere innanzi Vien anco Aléso; ed il Nettunio germe, Messápo, insigne pe'destrieri. A prova Tentan l'un l'altro espellersi: sul primo Ingresso quivi dell' Ausonia ferve La pugna. Spesso i discordanti venti, D'impeto pari, azzuffansi ne'vasti Campi dell'etra, e non dagli uni spinte Son le nuvole più, nè il son pur l'onde; Ma in lungo dubbio scontro stan l'un l'altro Tenaci urtando sì, che nullo cede:

Tali or le Teucre e le Latine schiere, Uom si affoltan contr'uomo, arme contr'arme, Piè contro piede. Ma, per altra parte Dove alti sassi e sradicate piante Giù voltolava un rio torrente, astretti Gli Arcadi sono ad appiedarsi. Indarno; Ch'usi soltanto a equestre pugna, or vanno Già in rotta, e loro incalzano i Latini. Vistili allor Pallante dall'asprezza Del luogo a viva forza pedon fatti, A rampognarli, a pregarli (ultim'arme Negli ultimi perigli) ei tosto imprende, Per ridestare in lor virtude: Or, dove, Dove, o socj, sfuggite? Ah, per le vostre Prische imprese, per voi, pel nome invitto D'Evandro Re, per l'acquistate palme, Io vi scongiuro; e per la nuova speme Della mia gloria, ch'emulare ardisca Quella del padre mio, deh non vi affidi La fuga, or no. Dove più folto bolle Là di nemici orrido stuol, là, s'apra La via col ferro: ivi la patria chiama Seguaci voi, duce, Pallante. A fronte Già non ci stanno irati Numi: ostile Braccio mortali mortali petti assalta: Pari a lor noi, d'alma, e di mano. E meta Al fuggir nostro insormontabil, ecco,

## DELL'ENEIDE

Il mar colà: ci manca il suol già quasi: Al Trojan campo arriverem noi forse Per quell'onde, pedoni?—E nel più denso Dei Latini già scagliasi Pallante, Così gridando. A lui davanti primo Trae l'aspra sorte Lago, che alzar tenta Il vasto pondo d'un sasso, per trarglielo: Pallante l'asta avventagli, e il colpisce Nella dorsale spina, donde a stento Va ríavendo poi la punta, infissa Tra costa e costa. In ciò mentr'ei si adopra, Infuríato Isbón pel morto amico, Sovra Pallante scagliasi: ma indarno Spera improvviso coglierlo. Pallante Già nel cuor gonfio dell'incauto Isbóne Nascoso ha il brando insino all'elsa. Ei quindi Sténelo affronta; e Anchémolo, che nato Del nobil Reto, il talamo paterno Contaminare incestuoso ardiva, La madrigna stuprando. E voi, di Dauco Prole gemella, anco premeste i campi Rutuli; voi, Láride e Timbro, in tutto Simíli tanto, che, indistinti, spesso Grato error foste ai genitori: or troppo, Troppo (ahi) distinti or da Pallante in morte: Ch'ei, col brando d'Evandro, a Timbro il capo Recide; e a te, la man di ferro armata,

Láride, ei tronca sì, che semivive Guizzan le dita, impugnanti ancor l'elsa; E bramar pajon rappiccarsi al monco Tuo braccio. Intanto, ira e vergogna un tale Sprone hann' aggiunto agli Arcadi infiammati Dai detti al par che dalle lucid'opre Di Pallante lor duce, ch'essi a gara Assaltan l'oste. Ecco, a Retéo, che fugge Sovra rapida biga, è da Pallante Trafitto il fianco: ad Ilo iva quel colpo; Ma Retéo se l'usurpa, mentre al ferro Del prode Teutra, e del fratel Tiréne S'iva involando. Semi-morto sopra Il Latin suol natío dal carro cade Calcitrando Retéo: ma il dardo istesso Più innanzi vola, e arreca ad Ilo morte, Sì breve tempo differita indarno. Come, al soffiar di estive aure bramate, Suol da più parti in ampia selva il fuoco Porre il pastore; ed in contegno ei poscia Di vincitor, le trionfanti fiamme Assiso mira in un raccorsi, e strage Subita orribil farne: in un raccolta Così avvampa degli Arcadi la fera Virtude; e a te, che l'accensor ne fosti, Giova, o Pallante. Ma il feroce Aléso, Tutto nell'armi sue, si scaglia incontro

Alla lor foga. Egli ha trafitti a un tratto E Ladóne e Demòdoco e Feréta: E a Strimon già col balenante brando Tronca ha la destra, che a ferirlo in gola Dritto venía: d'un sasso indi ei percuote Di Toante la testa, sì, che infranto Colle cervella il cranio sanguinoso, Sparso vola qua e là. D'Aleso il padre, Prescio de' Fati, a lungo già il tenea In selve ascoso: ma, chiudendo in morte Gli occhi antichi il buon vecchio, allor le Parche Spinsero Aléso al suo destino, e ai dardi D'Evandro il diero. Di assalirlo in atto, Porgea Pallante questi preghi: O Tebro, Alto padre, or concedi a questo mio Dardo, ch' io scaglio, un fortunato corso Per lo petto d'Aléso. Avrà in trionfo Una tua quercia, avrà, le spoglie e l'armi Di guerrier tanto. Udillo il Dio. Si stava Col proprio scudo in quell'istante Aléso Ricoprendo Imaóne: ond'egli, ignudo (Misero!) offerse alla saetta il petto. Ma i suoi Tirreni sgomentar non lascia Láuso, al cader di un tal guerriero. Ei tosto, Folgor di guerra, uccide a sè dincontro Abante, all'armi suo primiero intoppo. Cadon Arcadi, e Toschi; e voi pur, Teucri,

De'Greci già vano berzaglio, or voi
Qui pur cadete. In folta mischia, eguali
E di forze e di Duci, ambe le schiere
Si azzuffan; pontan gli ultimi su i primi;
Stretta è tanto la calca, ch'armi e mani
Allaccia loro. Incalza e preme quinci
Pallante; quindi incontro regge Láuso:
Non dissimili d'anni, egregi entrambi
Di bellezza: e sì l'un che l'altro, tolti
Di lor patria per sempre omai dal Fato.
Ma dell' Olimpo il gran Rettore pur niega
Che l'un l'altro or trafigga: a maggior brando
Dal lor destino ambi serbati, in breve.

Giuturna intanto, alma di Turno suora,
Lo spinge a dare a Láuso ajuto. Ei fende
Già la battaglia col volante carro;
E giunto, grida a'suoi compagni: Addietro
Fatevi or voi; Pallante è mio: sovr' esso
Scagliarmi sol, voglio e degg'io. Deh, seco
Qui fosse in campo il di lui padre anch' egli!
Tace: e i compagni già l'onor gli han dato
Della superba pugna. Il giovin scorge
Per ogni parte intorno diradarsi,
Al fier comando, i Rutuli: onde in Turno
Fissi ei tien gli occhi attoniti. Trascorsa
Ch'ebbe co'sguardi tutta la gran mole
Di un tal guerrier da lungi, in franco e truce

Contegno, ei rispondea di Turno ai detti: O dell'opime tue spoglie fregiato, O da te morto, io sempre andrommi illustre. Presto del pari all'una sorte e all'altra Sta, generoso, il padre mio. Tu dunque Dalle minacce or cessa. E, detto appena, Gli si fa incontro, a mezzo il campo. Un gelo Per le midolle agli Arcadi trascorre. Balzato è Turno dalla biga: ei viene Da corpo a corpo alla pedestre pugna. Leon così, che d'alta cima ha visto Lungi pe'prati altero toro all'aura Cozzar col corno, e chieder zuffa; al piano Vola bollente, come Turno or vola, Sceso dal carro. A tiro d'asta appena Giunto il crede Pallante, ei vuol primiero, Egli, assalirlo; e pareggiar, se puote, Col suo ardir l'altrui forza. Al ciel frattanto Manda ei tai detti: Alcíde, all'alta impresa Mi assisti or tu; per l'ospital paterna Mensa, cui pellegrin tu non sdegnavi, Io ti scongiuro: deh! piagato a morte Cada Turno per me; rapir si vegga, Volgendo i moribondi ultimi sguardi, Da me sovr'esso vincitor si vegga Strappar le sanguinose armi dal petto. Udiva i detti giovenili Alcíde;

E premea nel profondo core i gemiti, Piangendo indarno pure. Allor porgea Pietosi detti al suo celeste figlio Giove così: D'ogni uom prefissa è l'ora; Breve a tutti e immutabile, il confine Del viver sta: ma la virtude acquista Con gli alti fatti al prode eccelsa fama, Che gli è vita seconda. Assai doi figli -Anco de' Numi, cadder sotto Troja: Sarpedonte, mia prole, ei pur vi cadde: Ancœi suoi Fati appellan Turno; è giunta Degli anni a lui concessi omai la meta. Così parlando, abbassa Giove i lumi Sovra i Rutuli campi. — Intanto l'asta Da tutto il braccio suo scagliò Pallante; E tosto poi la fiammeggiante spada Snudò: l'asta volante, a sommo lambe Lo scudo, a sommo poi gli omeri armati Impiagando al gran Turno alquanto pure La cute. Allor, sua quercia ferrea grave Turno librando pria, l'avventa, e grida: Mira, o Pallante, se più addentro aggiunga Dell'asta tua la mia. Tace: e già passa La saettata punta appien lo scudo, Che ferro e bronzo e cuoja a suolo a suolo Ammonta indarno; e trapassa anco in mezzo La lorica; e un gran foro in sen gli fa.

Tenta Pallante il caldo ferro estrarsi, Ma della piaga fuori a un tempo sbocca Ed il sangue e la vita. In giù rivolto, Boccone egli precipita; sovr'esso Rimbomban le cadenti armi sonanti: Mentr'ei morendo il suol nemico morde Con le sanguigne labbia. A lui sta sopra Turno; e agli Arcadi grida: A Evandro vostro Memori voi recate or questi accenti: Ch' io, qual sel merta, a lui rimando il figlio: Nè onor di tomba io gli contendo, od alero Flebil sollievo sepolcrale: assai Caro a lui costerà l'ospite Enea. E, in ciò dir, sovra il bel giovine esanime Col manco piè pontando, ei lo spogliava D'un ricco balteo grave. In esso è scolta L'ampia notturna iniqua orrida strage, Onde macchiaro i maritali letti Le spietate Danaidi: tutt'aspra D'auro, dal dotto Eurizíon scolpita. La trionfale spoglia or baldo assume Turno: ahi, dell'uomo ignare menti! ahi, stolta E mal provida gioja, di nostr'alme Gonfie ognor da seconda aura pur troppo! Giorno verrà, che ad ogni costo intatto Pallante pur vorría quei, ch'or l'uccide: Tanto, e sue spoglie, e il dì, ch'ei l'ebbe, a Turno Daran rammarco. Ma gli Arcadi intanto, Con gemiti e con lagrime moltissime, Van riportando, a gara, in sul suo scudo Il morto corpo steso. Oh! qual tu riedi, Pallante, al genitor! a lui del pari Duolo ed onore immenso: il dì primiero Del tuo pugnar fu questo; e fu l'estremo: Ma tu, Rutuli corpi, a monti, in campo, Anco lasciavi, del tuo brando messe.

Nè già il sol grido di cotanto danno, Ma il certo annunzio al prod'Enea ne vola, Star presso a morte i suoi; breve esser l'ora Per ajutar gli omai sconfitti Teucri. Coll'avvampante spada ei già si schiude Ampia intorno la via, tra il folto stuolo Te pur cercando, o insuperbito Turno Per la recente tua vittoria. Enea Sol negli occhi ha Pallante, e il mesto padre-Evandro, quale all'ospital sua mensa Lui straniero egli accolse, amica destra Generoso porgendogli. Ecco, Enea Quattro giovani figli di Sulmone, E altri quattro all'Aufente in riva nati, Vivi ei disarma, ed incatena, e serba Per poi rigar del loro sangue il rogo, In cui si acqueti di Pallante l'ombra. Passa oltre tosto, ed a Magon la punta

Dell'asta sua mortifera già sopra Stava; Magon, destro si abbassa, e il volo Dell'avventato strale a vuoto fischia: Ei, sottentrando supplice, gli abbraccia I ginocchi, e diceva: Enea, per l'alma Del gran tuo genitor, per la nascente Speme di Giulo tuo, pregoti, a un padre Serba in me vivo un figlio. In alto ostello Giaccion, da me sepolti entro profonda Cava, egregi tesori: in copia sculti Argenti, e assai greggio auro, ed auro in verghe. Il mio viver, non mai la palma ai Teucri Tor potrà, mai: non è un sol uom da tanto. Magon, qui tace. Enea risponde: Or serba Tuoi tesori, che narri, ai figli tuoi: Turno, ei primier, cotai riscatti ei tronca, Nell'uccider Pallante. E Anchise, e Giulo, Sentono in ciò, quel ch'io pur sento. E tosto Con la manca ei Magon per l'elmo afferra, E il di lui volto supplicante indarno Da se torcendo, il brando suo gli asconde Fino all'elsa, nel collo. Indi non lungi Emónide, di Apollo e di Díana Sacerdote, ved'egli irne splendente Nell'armi, in ampia tunica, di sacre Bende cinto le tempia. Enea l'assalta; E fuggente lo incalza, e sdrucciolante

Lo abbatte; e sopra standogli, l'immola; Chiuso in tenebre è già. L'armi più insigni Ne trasceglie Seresto, e al tergo incarco Sen fan, per erger poscia a te, gran Marte, Alto trofeo. Ma già Ceculo, prole Del Dio di Lenno, e Ombron dai Marsi monti, Riordinate han le Latine schiere. Vieppiù contr'esse imperversando Enea, D'Ansure il manco braccio e il tondo scudo Con esso, a terra ne mandò reciso. Un suo magico carme Ansure dianzi Con gran fiducia mormorando andava; E, imbaldanzito, ardía sperarne in frutto Longevitade insino ai canuti anni. Tarquito poi, di Driope Ninfa nato, E di selvaggio Fauno, incontro fassi Baldo nell'armi splendide all'ardente Dardanio Duce. Ei di Tarqínto l'asta Disvía con man dal proprio petto, ov'era Vibrata; ed afferrandola, impacciava Nel calcio d'essa e la lorica e il grave Ampio brocchiero di Tarquito. Inerme Vistolo allora, Enea, sordo a'suoi preghi, Manda e il capo e le suppliche ad un tratto Recise a terra: e voltolando ei poscia Col piede il tronco semivivo, accenti Sovr'esso scioglie disdegnosi: Or giaci,

Guerrier tremendo, ll. Nel patrio avello Te non porrà l'ottima madre: o preda Al fero artiglio di rapaci augelli Fien tue membra insepolte; o in gorghi ciechi, A famelici pesci esca sanguigna, Te volveran l'onde fugaci al mare. Tosto poi Numa il forte, e Lica, e Antéo, Che in prima schiera combattean per Turno, Incalzati ebbe Enea; com'anco il biondo Camerte, figlio di quel pro'Volscente, Stato già fra gli Ausonj, il ricco primo Pe'campi immensi, e regnator pur anco Su i tacenti Amicléi. Qual già si vide, Con braccia cento e mani cento, e brandi Ad ogni destra, e ad ogni manca scudi, Briaréo da cinquanta immani petti Contro il folgor di Giove avventar fiamme: Tal, con tal romba, or vincitor pel piano, Quant'ampio egli è, va imperversando Enea, Da che pure il suo ferro sangue bevve. Della quadriga di Niféo scagliarsi Eccolo incontro ai vasti petti: adombrano I destrieri vedendolo da lungi Venir nell'ira; addietro, ecco, rivolgonsi; E fuggendo e scalciando, han giù dal carro Precipitato il signor loro; e al lido Drizzan sfrenati il volo. Innanzi spinge

De'suoi bianchi corsier l'ardente biga Lúcago: date ambe le guide pria Al suo germano Lígero: quindi egli Ruota il fervido brando. Enea mal soffre L'impeto loro: ei balza a fronte ratto Del vegnente furor, brandendo incontro L'asta sua smisurata. A lui si attenta Lígero dir: Non questi, no, i destrieri Son di Dioméde: nè di Achille è il carro; Nè in Frigia stai: qui, della guerra a un tempo, E del tuo viver, qui si appressa il fine. Tai di Lígero a vol venían gl'insani Detti per l'aure: incontro a lui, non detti, Ma un dardo aspro ritorce il Teucro Eroe. Su l'inoltrato manco piè curvavasi Lúcago, in atto di combatter, spinti . Coll'asta in guisa di flagello pria I destrieri a più corso: ecco, mentr' egli Prono ancor pende, la Trojana lancia Pel lembo estremo del forbito suo Brocchiero è giunta, e l'anguinaglia manca Trapassogli. Dal carro giù, battendo La terra, ei moribondo cade. Allora, Detti gli volge Enea di acerba punta: : Lúcago, or tua virtù già non tradiro Con vil fuga i destrieri; all'oste il tergo Non danno essi, adombrati: or, ben tu stesso, T. II.

Giù balzato, abbandoni a me il tuo carro. Disse; e i freni afferrò. Tendea le inermi Palme il misero Lígero, gittandosi Ei pur dal carro giù. Per te, per gli almi Tuoi genitor, che a tanto Eroe dier vita, Salvami, deh! di un supplice infelice Abbi pietà.... Più dir volea; ma tronca Così sue preci il Teucro: Altre, ben altre Voci tu dianzi risuonavi: or, muori Tu pur; fratello, il tuo fratel tu segui. E, in così dir, dal latebroso petto L'alma ei col ferro gli sprigiona. In tale Fera guisa spargendo iva pel campo Lutti il Dardanio Duce: impeto pari Fa il torrente sfrenato, o il turbin atro. Dal campo indarno assedíato omai Sortita al fin co'giovani suoi Teucri Fa il giovanetto Ascanio. — In Ciel frattanto Giove a Giunon favella: O suora, e sposa Amatissima, or mira, ivi de'Teucri Il valor; ti par ei, quale il pensavi, (E indovinavi in ver) di Venere opra, O dote propria loro? in guerra forse E forte destra, e audaci spirti, ed alme Ne'perigli indurate, or non hann'essi? Giuno, umíl, rispondevagli: Consorte Venustissimo, a che, per più mia doglia,

Con motti amari me già mesta pungi? S'ancor preso di me, quanto già il fosti, Quant'esserlo dovevi, oggi tu fossi, La onnipossanza tua non negherebbe Ora a me, no, di poter trarre in salvo Il mio Turno, e serbarlo illeso a Dauno, Misero padre suo. Ma, Turno pera; Vittima ingiusta, ei paghi a'Teucri il fio. Eppur quel Turno e nome e origin tragge Da noi; Pilunno arcavol gli è: di larghe Offerte, inoltre, i templi tuoi devoto Egli spesso arricchiva di sua mano. Già il regnatore del celeste Olimpo A lei risponde: Ove un indugio solo Al Fato inevitabile del giovane Vogli pur tu, dalla presente morte Furandolo; e poichè in mia man pur anco Credi ciò starsi; or via, Turno per ora Sottraggi ai Fati, che lo incalzan: darti Tanto a me lice, e nulla più. Ma, se altra Pietà più estesa il tuo pregar nasconde; Se della guerra l'esito cangiarsi Stimi del tutto quindi, invan tu speri. Piangente, a lui Giuno soggiunge: E s'anco Ciò, che il tuo labro a stento or mi concede, Mel concedesse il core, e a stabil vita Rimanesse pur Turno? All'innocente

Sovrasta or grave il fine; o ch'io del vero Ignara stommi. Ah, fosse pur fallace Il mio temer! volgessi pure in meglio Tu che il puoi, l'aspro Fato! – E qui tacque ella. E tosto giù dall'alto Olimpo a volo Diessi per l'etra, in procelloso nembo Ravviluppata: e nei Latini campi Sovra le Ilíache schiere si librava. Quivi una vuota nube, in ombra vana, Che somigliasse Enea, formando ad arte; (Ammirabil prodigio!) anco vestilla Delle Teucre armi: e il contraffatto scudo, L'elmo, il cimiero del guerrier celeste, Al Fantasma died'ella; e il suon dei passi, E degli accenti il suono: appunto quale Di spento Eroe si crede volar l'Ombra; O quali in sogno agl' ingannati sensi Si appresentan talvolta. Ecco, davanti Alle sue schiere, baldanzosa balza La imagin falsa, e in provocanti grida Turno incita coll'armi. E già, contr'essa Avventatosi Turno, ebbe scagliata L'asta sonante; al cui fragor dà il tergo L'Ombra vana, rivolte in fuga l'orme. Turno allora deluso, a sè davanti Fuggir vedendo Enea, di vana speme Ebro il superbo core, ei grida: Or, dove

Fuggi tu, Enea? lasciar le pattuite Nozze tue, no, non vogli: a te quel suolo, Che vai cercando per cotanti mari, Questa mia destra omai darà. Lo incalza, Così parlando, e con l'ignuda punta Vieppiù lo stringe: e non si avvede intanto, Sua lieta preda andarne all'aure in fumo.

D'Osinio Re l'Etrusca nave, in ch'egli Venuto era di Chiusi, a caso allora Stavasi in mar, per via di scale aggiunta Di un alto masso all'orlo. A quella riva Giunta è, fuggendo, la tremante imago D'Enea; giù balza nella nave; e a un tratto Entro i suoi ciechi nascondigli immersa, Sparisce, Turno non allenta il corso; Anzi, gli aerei gradi a vol trascorsi, Su la proda anch'ei piomba. E tocca appena L'ebb'ei col piede, la Saturnia Giuno Tronco ha'l canapo, e il legno all' onde in mezzo Spinge, spiccato dalla spiaggia a forza. Ma il vero Enea frattanto, ad alta voce, Chiama a pugnar l'assente Turno: e miete Col mortal brando a un tempo ogni guerriero, Che gli si para innanzi. E già fra l'atre Nubi va sciolta in fumo la fallace Ombra del Teucro, mentre ai venti in preda Ratto sen va per l'alto mare Turno.

Ignaro egli è della serbata vita; E, ingrato quindi, ambe sue palme e il grido Alzando al Cielo: Onnipossente Padre, (Dic'ei) me dunque or d'ignominia tanta Capace vuoi? ch'io debba un cotal fio Scontare? Ove son tratto? onde mi svelsi? Qual fuga, oimè, da'miei guerrier m'invola! Come tornarvi! Riveder io mai Laurento, o il campo, attenterommi? il fido Stuol de'miei prodi, or, che dirà? lo stuolo, Che mi seguiva in guerra appien sol mia; Lo stuol, ch'io lascio (ahi vitupero!) a cruda Morte, pur troppo. Ah, ch'io già rotti e spersi Li veggo! i loro moribondi gemiti Già n'odo. Or, che farò? qual mai profonda Voragine bastante, a me la terra Spalancherà, per ingojarmi? Or, tosto, Pietosi a me voi pria, Turbini, (a voi Spontaneo Turno prostrasi) deh, questa Nave entro a sassi dirupati, a forza Spingete or voi: frangetela nell'aspre Scogliose Sirti; ove seguirmi, al pari Sia negato, e a'miei Rutali, e all'ignara Fama. Così pregando, egra quell'alma In gran tempesta di dubbi ondeggiava. Di rabbia insano, or, sovra il proprio brando Precipitarsi ei pensa, e così torsi

L'incomportabil macchia; or, nel più cupo Dei feri flutti per lanciarsi ei sta, Col nuoto audace ricondursi a riva, E ai Teucri incontro di bel nuovo in campo, Sperando. E ben tre volte il salto ei quasi Spiccava; ed altre tre fiate al brando Stendea la man; ma l'una e l'altra uscita L'alta Giunone ognor gli ha tolto; e, mossa D'esso a pietade, il giovenil furore Va in lui temprando. Alle vaste onde il seno Squarcia intanto la nave; e i flutti e i venti La spingon verso la cittade antiqua, Cui Dauno, del gran Turno padre, impera.

Ma, infiammato da Giove, all'aspra pugna Mezenzio a Turno sottentrava, i Teucri Trionfanti assaltando. In lui le intere Tirrene squadre scagliansi: e ciascuno E l'ire e i dardi a prova torce in quello Unico petto. Ma, immobil, qual rupe, Che in mezzo al mare inoltrasi, ed esposta Del pari ai venti ed alle rabid'onde, Schernendo sta la minacciosa possa E del cielo e del mare; immoto resta Così Mezenzio ai loro colpi. Atterra Ben egli ed Ebro, e Latago, e il fuggente Palmo: a Latago il volto ha stritolato, Enorme un masso avventandogli: a Palmo

Col troncarli i ginocchi, ei tarda il corso: L'armi e il cimier tosto ei ne spoglia, e a Lause Perch'ei sen vesta, le regala. Ucciso Ha pure il Frigio Evante; ucciso ha pure Il compagno di Paride, Mimante; Figlio di Amíco, e nella notte istessa Dalla madre Teano ei dato in luce, Mentr'Ecuba di Paride sgombrandosi, Fiaccola infausta partoriva a Troja. Ma il patrio suolo a Paride almen tomba Era; sen giace ora Mimante ignoto In strania terra. Da giust'ira punti, Mezenzio il Toschi accerchiano: ma, nullo Ardisce avvicinarsegli col ferro: In lui da lungi saettando, aízzanlo Con alte strida. In guisa tal, dai veltri Fuor de'monti snidato aspro cignale, Cui pinifero il Vesulo molti anni Ascose, e molti il Laurentino stagno L'ebbe nudrito infra i canneti suoi; Se al fine incappa ei nelle reti, impavido Ferocemente arrestasi, e dimenasi Or qua, or là; le digrignanti zanne Minacciano; le setole si arruffano, Scuotendo i dardi dall'irsuto tergo: Nè cacciator, nè veltro osa pur altro, Nè coi latrati in securtà da lungi,

E con saette, stringerlo dintorno. Dall' antiqua Coríto il Greco Acrone Giunto era dianzi, agl'imenéi prefissi Involatosi. Il vede or fra la turba Mezenzio, in atto di sospingere oltre Sue schiere, ancor lontane: all'elmo in cima Purpuree penne ondeggiangli, e nell'ostro Fiammeggia Acron di nuziale ammanto. Qual folgor ratto gli si scaglia addosso Mezenzio, in mezzo a'suoi. Leon digiuno, Rabido errante ad alte stalle appresso, Tal è, se fuor balzar fugace capra Vede a sorte, o ramoso altero cervo: L'asciutte fauci lieto, ecco, spalanca, Erge all'aura le giube, e sovra piomba Addentandone i visceri; gli sgocciola Tutta di sangue la faccia feroce. Trafitto Acrone calcitrando cade Nel sangue a terra, e spira. Orode in fuga Volgesi allor, ma disdegnoso niega Mezenzio lui trafiggere da tergo, Con saettata punta: a fronte incontro Gli balza; e, avvezzo a generosa pugna, Da corpo a corpo il vuole. E già prosteso L'ha in terra morto; e sovr'esso, col piede E coll'asta pontando: O prodi, (ei grida) Mastro di guerra assai pregevol, giace T. II.

Il magno Orode, qui. Gli rispondea Ogni sua schiera in trionfali carmi. Orode intanto morendo esclamava: Qual sii pur tu, che vinto m'hai, nè inulto Io rimarrommi, nè tu lieto a lungo. Pari destin ti aspetta: anco tu in breve, Sì, morderai tu pur qui'l suol, fra breve. A lui Mezenzio, sorridendo irato: Muori ora tu: farà di me poi Giove Quanto vorrà l'alta sua possa. In questi Detti tuonando, ei sbarbicogli il dardo Dal corpo: a Orode un duro ferreo sonno Sprangati ha gli occhi in sempiterna notte. Vien da Cédico allora Alcátoo spento; Da Sacratore, Idaspo: uccisi ha Rapo Partenio, ed Orse, oltre ogni dir gagliardo. Svenato è Clonio da Messápo, in punto, Ch'ei dal destriero indomito sul suolo Venía prosteso: ed Ericete, il figlio Di Licaón, soggiace anco a Messápo; Pedoni ambo azzuffatisi. Vien oltre Contro a Messápo Agide Licio; il tronca Valéro, non degénere dagli avi . Salio ha d'Atronio, ed ha di Salio palma, Nealce, egregio arcier di alata morte. Già pareggiava il crudo Marte i lutti E le stragi a vicenda: ambe le parti,

Cedean del pari ed assalian del pari,
Or vincitrici, or vinte; e in cor nessuno
Pur soccorrea di fuga il vil pensiero.
Di un tal vano reciproco furore,
Di tanti affanni de'mortali, in cielo
Senton gl'Iddii pietade. Osserva quinci
Venere i combattenti: a fronte quindi
D'essa è Giunon: fra le migliaja in campo
La squallida Tisifone imperversa.

Ma, squassando la immane asta, si addentra Sempre vieppiù Mezenzio nella pugna, Torbido in vista. Ei giganteggia in armi, Quale il fero Oríone, allor che in mezzo Ai vasti stagni di Neréo si squarcia Pedone egli la via tra i flutti, a cui Ben di tutti gli ampi omeri sovrasta; O quando, al pian dai monti alti scendendo, Su l'annoso suo frassino appoggiatosi Calca il suolo, e fra nubi asconde il capo. Contro a Mezenzio Enea, che gli ha da lungi Posto su gli occhi, muovesi. Si arresta, Ecco, Mezenzio: e imperterrito, sta Immobile in sua vasta mole. Ei squadra Il nemico magnanimo con gli occhi, Pure aspettandol che dell'asta a tiro Giungagli: A me tu Dio, Destra mia fida, E tu, mio ferro, che a scagliar mi appresto,

Propizi or voi ne invoco. A te, mio Láuso, Di codesto corsaro io l'armi voto: Le vestirai tu, sì; trofeo sublime Del trucidato Enea. Tace; e gli scaglia La strident'asta, il di cui vol rimbalza Dal percosso brocchiero; onde a piantarsi, Lontana assai, va dell' egregio Antórre Entro al costáto. Antór, già fu d' Alcide Compagno; ei d'Argo indi in Italia venne, E ad Evandro si affisse. Or ricev'egli ( Misero!) il colpo altrui: cade; e i morenti Sguardi al cielo innalzando, il dolce Argivo Paterno suolo invan rimembra. Enea Scaglia allor l'asta sua: di volo passa Quella per tondo triplicato bronzo, E per le tre taurine terga e passa Quanti altri suoli abbia lo scudo, e giunta Nell' anguinaglia alfin, fitta entro restavi, Tremula, e del suo primo impeto scema. Vede Enca del Tirreno il sangue appena, Tosto ha dal fianco sguaínato il brando, E lieto e ardente lui turbato incalza. Láuso in cor geme gravemente, e irríga Di pianto il volto, nel veder l'amato Padre a tal punto. Or, se per volger d'anni Fede pur mai non verrà manco all' alta Opra tua memoranda, io 'l caso acerbo

Della tua morte, o giovanetto insigne, Non tacerò per certo. Iva arretrandosi Mezenzio ognora, il piede egro impedito Strascinando, e con esso a un tempo l'asta D'Enea, che sempre nel suo scudo e in lui Conficcata è. Gli balza innanzi Láuso, Nella pugna ei sottentra sì opportuno, Che la destra d'Enea con mortal punta Già già scendente di Mezenzio in petto, Egli sostenta, e indugia. I prodi suoi Làuso già seguon con immense grida; Dallo scudo del figlio intanto il padre Protetto, ritraendosi pur va, Mentre di dardi un nembo scaglian gli altri Per far ch' Enea s'arretri. Ma, fremente, Nell'ampio scudo racchiudesi Enea. Come, se nube tempestosa scoppia, Precipizio di grandine dai campi Ogni bifolco, ogni arator disperde; E tu frattanto, o passeggier, ricovri Ovvero sotto alle pendenti sponde Del fiume, o sotto a cavo masso; e quivi, Quasi in secura rocca, il raggio aspetti Del Sol di nuovo trionfante: or, tale D'ogni intorno di dardi tempestato Enea si sta dentro il suo scudo, e aspetta Che spregnato di guerra il nembo taccia,

**..**-

174

Sostentandone tutto intanto il pondo. Ma in un pur Láuso con spregianti detti Ei morde, e in un Láuso ei minaccia: A morte Che corri or tu? tant'osi, oltre tue forze? Di tua pietà, vittima incauta. Insano Non men per ciò, Láuso braveggia. Avvampa L'ira vieppiù del Teucro Enea: di Láuso Le Parche innaspan già l'ultimo stame. La fera spada il Dardano, ecco, vibra, E tutta in petto al giovane l'asconde: Il vano scudo e la vana armatura, E in duttil auro la veste trapunta Dalla sua genitrice; il tutto fora La cruda spada; e il sen di sangue è pieno. Per l'aure allor fra l'Ombre meste scende Lo spirto, e lascia il freddo corpo. Enea, Gli occhi nel tinto in morte inlividito. Volto abbassando, un gemito pietoso Dal grave petto trae: rimembra allora Qual ne avrà duolo il padre suo: la destra Del giovinetto ei quindi in man recandosi; Misero! (ei grida) a tanto merto, a tanta Virtude tua, qual pari omai mercede L'impietosito Enea potrà pur darti? L'armi, in cui baldo combattevi, or t'abbi; E te, fra l'Ombre avite, il patrio avello Acchiuda pur, se ciò ti è dolce. Almeno,

A te il dolor dell'immatura morte
Fia scemo assai: per man d'Enea tu cadi.
I dubbj suoi compagni eccita quindi,
Perchè a lui prestin opra: e primo egli alza
Di terra il giovin, cui stillano sangue
I ben acconci pria capelli folti.

Al Tebro in riva, il di lui padre intanto Ad un tronco appoggiatosi, tergea
La sua piaga con l'onde. Appeso l'elmo
Sta in distanza ad un ramo: in terra il pondo
Delle gravi arme giace. Attorniato
Egli da scelti prodi, anelante, egro,
La testa inchina sul petto, cui copre
Con la prolissa barba. A tutti ei chiede,
E richiede, di Láuso; e molti ei spicca
Da sè, perchè il richiamino, il ritraggano,
Del mesto padre a nome. Ma, veniva
Già per lui Láuso esanime: prosteso
Sul proprio scudo il portano, e trafitto
Di piaga immensa, i suoi guerrier piangenti.

Il cor paterno, del suo mal presago, Pur troppo già que'gemiti lontani Interpreta: di polve atra deturpa Egli i bianchi suoi crini; ambe le palme Protende al cielo; indi sul morto corpo Cader si lascia, e gli si affigge, e grida: Ahi, figlio! e tanto in me potea di vita

L'insano amor, che all'ostil brando in contro Io sottentrar mia prole a me lasciassi? Io, padre, or vivo; e le tue piaghe, o figlio, Serbavan me? del tuo morir, vivo io? Ahi me infelice! or questo, egli è il verace Esiglio mio; quest' è il mortal mio vero Ultimo colpo! Io stesso, o figlio, il nome Tuo già macchiai: per me, tu dal paterno Soglio, per odio mio, tu n'eri espulso. Io satollar, tra mille strazj e mille, De'miei sudditi l'ire, il fio scontarne Il dovev'io, reissimo: ed io spiro, E fra gli uomini ancor la luce io bevo. Ma ciò non fia più a lungo. — In questi detti, Sovra il piagato fianco ergesi; e indarno L'aspro dolore il ritarda; con forte Volto ei comanda, gli si adduca il fido Suo destrier, che baldanza eragli in armi, Su cui d'ogni battaglia uscito egli era Vincitor sempre. In mesti passi il vede Oltre or venirne: ond'ei gli dice: O Rebo, A lungo assai ( s'infra' mortali a lungo Cosa pur v'ha) siam vissi. Oggi, o tu meco D'Enea le spoglie insanguinate, e il capo Riporterai, vendicator di Láuso; O, s'ogni sforzo all'alta palma è vano, Meco oggi tu del par cadrai: che a Teucro

Signor servir, disdegnerai pur sempre Tu, magnanimo troppo. – Ei tace; e al dorso Del buon corsier l'usato peso affida, Carco d'acuti strali ambe le mani; Armato il capo in sfolgorante bronzo, Da cui pendente irsuta coda ondeggia: Tale ei si spinge infra le turbe a volo. Lutto, insania, vergogna, amor, virtude Conscia a se stessa, alto furore, immensi Tutti, a lui van feri bollendo a gara Nel cor profondo. Ad alta voce, ei chiama Ben tre fíate Enea. Già il riconosce D'Anchise il figlio; e lieto, esclama: Or voglia Dei Numi il Re, l'eccelso Apollo il voglia, Che tu meco t'affronti. Altro non dice: E su lui con la fera asta si scaglia. Mezenzio allora: A me, cui tolto il figlio Hai tu crudel, ch'altro minacci? darmi, Ah! morte, no, non potevi altra: il mio Finir, me già non atterrisce; ai Numi Non io quindi m'inchino: a morte io vengo Sovr'ali ardenti: or d'infierir, tu cessa: Sol questo don, pria di svenarmi, accogli. E, in così dire, un dardo, e un altro, e un altro, Gli avventa, in ampio giro intorno intorno Da sinistra tre volte roteandogli, E un nembo in esso saettando sempre. T. II.

In se stesso tre volte Enea rigirasi, Senza piè muover, sotto scudo stando; Dentro al cui bronzo immensa all'aure s'erge Di abbarbicati dardi irta una selva. Di sveller strali, e d'indugiar pur tanto, E della troppo disugual tenzone Stanco Enea finalmente, in se divisa Pria ben il colpo, indi gli balza innante; E la lancia mortifera nel mezzo Pianta alla fronte del destrier pugnace. Questi in alto s'impenna, e non men ratto Le anteriori zampe al suol tornando, L'aure ei flagella co'possenti calci A furia sì, che il cavalier ne gitta A se innanzi; ei sovr'esso, a capo chino Trabocca, e il preme, e implicalo, e gli sloga L'omero. Il ciel saettan con alte urla Teucri e Latini. A vol già sopra è giunto Col nudo brando Enea: Dov'è il feroce Mezenzio omai? (gridagli il Teucro) or dove Quella sua indomit'alma? Al ciel supini Gli occhi, tornato in se stesso il Tirreno, Riaprendoli volge: e un sospir grave Mandando, rispondevagli: Nemico Fero mio, che mi oltraggi? a che sospendi Il colpo tu? vibralo: il merto. In campo Non io tornai, per me scampar; nè vuolmi

Salvo, l'ucciso Láuso mio. Sol prego,
(Se prieghi s'odon di nemico vinto)
Concedi al corpo mio, terra, che il copra.
Pregni, il so, d'odio acerbo, i miei m'han cinto
Da tutte parti: il supplico; sottraggi
Dal lor furor queste mie spoglie; e un solo
Sepolcro me col mio figlio racchiuda.
Così parlando, all'aspettato ferro
Tende ei la gola; e ricevutol, versa
Nell'armi a un tempo ed il sangue e la vita.

# DELL'ENEIDE

## LIBRO UNDECIMO

Sorta è dal mar l'Aurora intanto. Enea, Benchè il prema la cura di dar tomba Ai guerrier suoi; benchè Pallante ucciso Gli conturbi la mente; Enea, sul primo Albeggiare, agli Dei sciogliea pur voti Per la vittoria. Eretto egli ha un immane Troncon di quercia in su ammontata terra; D'armi fulgide il veste; altere spoglie Di Mezenzio; a te splendido trofeo, O magno Marte. Ei del cimier vi adatta Le folte penne, ancor stillanti sangue; Gl'infranti strali, ed in sei parti e in sei La loríca del duce traforata: L'eneo scudo a sinistra, al collo appendegli Dall'elsa eburnea il brando. Ai trionfanti Teucri suoi duci, ond'ha corona ei densa, Si volge, e dice: Un'alta impresa, o prodi, Abbiam compiuta; or, ciò che avanza, è un nulla. Mezenzio qui giacente per mia mano,

Augurio egli è, primizia è delle spoglie Del più superbo Turno. A noi disgombra La strada or s'apre di Laurento; or l'armi, E il cor ricolmo di presaga speme, Apprestate a vittoria. Al primo cenno, Che il ciel daranne di levare il campo, E d'oltre spinger le bandiere; in nullo Di voi sia indugio, nè timor, nè dubbio. Sotterriam noi frattanto gl' insepolti Compagni: in riva d' Acheronte l' Ombre Null'altro onore aspettano. Su, via, L'esequie estreme s'abbian l'alme forti, Che col lor sangue a noi pur compra han questa Patria novella. Alla cittade afflitta D'Evandro, or pria riportisi Pallante; La cui troppa virtude, ahi! tronca giacque Da morte acerba in questo orribil giorno.

Così dicendo, e piangendo, ei giungeva
In su la soglia, ove sedea custode
Al corpo esangue di Pallante, il vecchio
Acéte: era già questi un dì scudiero
D'Evandro; ed or, con men felici auspicj,
Venuto al fianco dell'amato alunno
In campo egli era. Al cadavere intorno
Tutti stanno i famigli; e densa turba
Di Teucri; e, all'uso Ilíaco, dolenti
Le scapigliate donne. Entrato appena

Nell'alte porte Enea, s'erge alle stelle Universale un gemito; e al rimbombo De'strazíati petti, in mesto suono. Tutta mugge la reggia. In veder egli Del bel Pallante sorretta la testa, Pallido il volto, più che neve; a sommo Il molle petto, aperta ampia una piaga, Opra crudel d' Ausonia punta: Enea Vieppiù singhiozza; ed esclama: Te dunque, Giovincello infelice, a me l'avara Fortuna toglie; mentre a un tempo dammi Vittoria tanta? a te il vedermi in soglio Niega ella? e vivo, di tue palme carco, Renderti niega al padre? Ahi! nel partirmi Dal tuo buon padre Evandro, altre, ben altre Promesse a lui died'io; quando, abbracciandomi, Ei m'inviava ad alto impero; e quando, Pien di temenza ei mi ammonía, che a dura Guerra, con gente armigera e valente Noi ne verremmo. Ed or fors'anco Evandro Da vana speme lusingato, or voti Stassi ei porgendo, e in copia doni, all'are! Mentre al giovine esanime, dai Numi Superni affatto abbandonato omai, Rendendo stiam noi mesti un vano onore. Misero padre! ah, del tuo figlio il rogo Vedrai! quest'è il ritorno mio; son questi

I promessi trofei! quest'è la tanta Tua fiducia in Enea! Ma, nol vedrai, Tu Evandro, almen di vergognose piaghe Trapassato da tergo; ah no, tu padre, Arrossir non dovrai, nè bramar morte In vece tu del mal tuo illeso figlio! Qual difensore, o Italia, in lui ti è tolto! E a te, mio Giulo, ahi qual sostegno! — Enea, Poichè così compianto l'ebbe, impone, · Che il cadavere preudasi; trascelti Dall'esercito tutto ha mille prodi, Che al genitore il funereo corteggio Guidino, e seco lui piangano: lieve Refrigerio al dolor paterno immenso; Ma pur debito al misero. Già gli uni Colte han di salce flessile, e di vimini, Verghette in copia: e già ne intesson gli altri Molle un ferétro. Havvi chi all'alto strato Fa di frondosi rami ombra dintorno; E chi 'l corpo del giovine distendevi Sovra l'agreste detto. Ivi, egli posa Qual tenera víola, o languidetto Molle giacinto, cui virginea destra Dal suo stelo mietesse: il fior pur serba Molto splendor della natía beltade; Benchè più omai vitale umor, nè forza, Non gli ministri la nudrice terra.

41.

A due purpurei drappi, ambi aspri d'oro, Diè allor di piglio Enea: lavoro, e dono Della Sidonia Dido, che trapunti Con amorosa e dotta man già gli ebbe D'auro ella stessa. Or, l'un di questi avvolge (Ultimo onor) del giovinetto al corpo; Dolente ei fa dell'altro un velo ai crini, Cui divorar dovran le fiamme in breve. Molte inoltre accatasta ei delle spoglie Nella battaglia di Laurento or vinte: E impon, che dietro al corpo in ordin lungo Sia schierata ogni preda. Armi, e destrieri Dei nemici v'aggiunge; e, a tergo avvinti Le mani, assai de'prigionier, cui poscia Vittime sveni al figlio estinto il padre Sul di lui rogo. I tronchi rivestiti Dell'armi ostili, altri trofei, commette Ai duci stessi, che li portin; stavvi Inscritto il nome del guerrier, cui furo. Tratto poi viene il barcollante Acéte, Misero, d'anni carico: ei co'pugni Or si percuote in cruda guisa il petto; Con l'ugne il volto ora ei si squarcia; or tutto Scagliasi steso in su la dura terra. Sieguon, di sangue Rutulo stillauti Predati carri. D'ogni barda ignudo, Vien poscia Etón, l'alto destrier di guerra,

Ch'oltre procede col capo dimesso, Lagrimando a due rivi. Altri l'elmetto, L'asta altri porta di Pallante: il resto Tolto ha dell'armi l'uccisor suo, Turno. Chiusa in mesta falange è al fin la pompa Dagli Arcadi, dai Teucri, e dai Tirreni Duci; han gli Arcadi l'aste al suol rivolte. Poichè tutto, in bell'ordine, il corteggio Passato è omai, si arresta Enea; dal core Tratto un profondo gemito, egli esclama: I Fati stessi orribili di guerra Me chiaman pure ad altro pianto. Addio, Generoso Pallante, addio per sempre. E, senza aggiunger altro, ei tosto i passi Del suo campo volgea ver l'alte mura.

Giunti ivi già dalla città Latina Trova Oratori, il crin di oliva cinti, Che ai dispersi cadaveri dei loro Trucidati guerrieri imploran pace: Bramando a quelli rendere gli estremi Onori: aggiungon; contro ai vinti e uccisi, Non più aver loco gli odj: al fin, perdoni A quei, che un giorno ospiti suoi nomava, E suoceri anco. — Impietosito, Enea Ai giusti preghi condiscende; e aggiunge: Quale immerita sorte havvi, o Latini, Implicati in tal guerra, oude la vera T. II.

24

Nostra amistà sfuggite? Ai corpi esangui, Vittime già del fero Marte, or pace Pregate voi? pace ai viventi io pure Concederei, di cuore. Io qui non fora Venuto mai, se loco o seggio i Fati Non mi assegnavan qui. Nè muovo io guerra Al popol vostro. Il vostro Re, fu quegli Che víolava gli ospitali dritti; Ei, che nell'armi del suo Turno avea Fiducia più. Quel Turno suo, venirne Doveva ei meco ad affrontar la morte; Meco ei la guerra terminar pugnando, Poich'ei sbandir volea d'Ausonia i Teucri; E di noi quegli ora vivria, cui vita Serbata avesse o la sua destra, o un Dio. Itene intanto, e s'arda il rogo ai vostri Concittadini miseri. Qui tace Enea. Di muta maraviglia ingombri Gli Oratori l'un l'altro sogguardavansi.

Dopo un silenzio lungo, al fin l'antiquo Drance, avverso pur sempre al giovin Turno, Sempre a tacciarlo pronto, in questi detti Ad Enea rispondeva: O Teucro Eroe, Grande per fama, e vieppiù grande in opre, Qual de'tuoi pregj, onde ai Celesti uguale Tu sorgi, or primo a qui laudare imprendo? Tua giustizia, o il valore? Ah! noi ricolmi

Di gratitudin, riportando andremo Le tue parole alla natía cittade: Noi, se la via ne schiude a ciò Fortuna, Faremti amico il Re Latino: altrove Turno omai d'alleati si provvegga. Spero anco più: al popol nostro giovi Sudar coi Teucri a gara, in erger mura, A voi dal Fato imposte. — E in ciò dà fine Drance al suo dire: un bisbigliar de'suoi A una voce il conferma. E già di tregua Dodici giorni han pattuito, in cui Misti e Teucri e Latini, appien securi Erriu pe'gioghi alti selvosi in cerca Di combustibil esca. Il frassin cade Reciso al suol dalla sonante scure; I pini, al cielo torreggianti, atterrano; Nè cessan mai di squarciar querce a forza Di conj, e di spaccar cedri odorosi; Nè di far scender dal monte, su carri Cigolanti, i pesanti orni disvelti.

Ma il già creduto vincitor Pallante,
Da più verace Fama or come estinto
Annunziato alla città d'Evandro
Viene, ed al padre stesso. Armansi ratti
Di funéree facelle, all'uso prisco,
Gli Arcadi: vien precipitosa folla
Della città alle porte: in atra luce

La procedente lunga striscia splende, Per spazio immenso il pian partendo. Ad essi Incontro viene la turba piangente De'Frigj: ambe raggiungonsi, e, spettacolo Lagrimevole, arrivano alle porte. A tal vista, le madri orbe l'afflitta Città riempion d'urli. Ma, possanza Non havvi, no, che a frenar basti Evandro. Scagliasi in mezzo alla funérea pompa, Su la posata bara di Pallante, Sul figlio ei si precipita; ed affisso Stassi al suo corpo, piangendo e gemendo: A stento al fine comincia a esalarsi Per le dischiuse fauci il duol profondo: O mio Pallante, le promesse al padre Così serbavi? al fero Marte in preda Tutto non darti, promettevi. Ah! troppo Io'l sapea! non ha freno in giovin petto Il nuovo onor della battaglia prima. Ahi, della gloria tua troppo infelici Saggi primieri! ahi dura scuola infausta Di guerra a noi vicina troppo! E nullo Udía dei Numi le mie preci e i voti? Felice, o tu, casta consorte mia, Ch'anzi morivi, a sì gran duol ritolta! Io, per l'opposto, oltre il dover vivea, Per rimanermi orbato padre io poscia!

#### LIBRO UNDECIMO

Che non uscii cogli alleati in campo, Coi Teucri io pure? avesser me trafitto Rutuli strali! a questa pompa in mezzo, Pallante or no, ma riportato fora L'esangue corpo mio. Nè di voi, Teucri, Nè dei fra noi giurati ospiti patti, Lagnato io mai non mi saria pertanto; Tal fin, dovuto a'miei molti anni egli era. Ma, se il mio figlio ad immatura morte Doveasi pure; ah, le migliaja almeno De'Volsci innanzi trucidate avesse; Caduto almen foss'ei, guidando i Teucri Nel più addentro del Lazio! – Omai non io Darti voglio, o Pallante, onor funébre Altro di quel, che il píetoso Enea, E gli alti Frigj, ed i Tirreni duci Ti diero, e tutte le Tirrene squadre. Trofei sublimi, ecco, ti accerchian l'armi Dei da te spinti Rutuli. E tu pure, Superbo Turno, or noi vedremmo, onusto Di tue armature, starti immane tronco, Se pari a te di nerbo e d'anni egli era Il giovincel, qual di valor pur l'era. Ma, oimè! che più, dal proseguir la guerra V'indugio, o Teucri? Itene dunque; e, fidi, Voi riportate al signor vostro queste Mie voci stesse: Enea, morto Pallante,

S'io l'abborrita luce ancor pur soffro, N'è il tuo valor cagione: al figlio, e al padre, Sta debitrice la tua destra invitta, Della vita di Turno. Altro tu farmi Dono non puoi; nè il può Fortuna. Omai Non cerco io più, nè mi si addice, alcuno Gaudio di vita: io bramo, anélo io solo Recar vendetta giù del figlio all'Ombra.

L'Aurora intanto, ai miseri mortali L'alma luce e gli affanni e le fatiche Riconducea. Tarconte e il Teucro Duce Ergono all'aura già sul curvo lido Accatastate pire. Ognun sovr'esse De'suoi guerrieri estinti i corpi adatta Dei lor maggiori a norma. Atre facelle Sottopongonvi: e già in caligin densa Dentro a fumose ruote l'etra tutta Si atténebra. Tre volte ai roghi intorno, Cinti i guerrier dell'armi lor raggianti, Aggiravansi a passo triplicato; Tre volte intorno alla funérea fiamma Corser poi su'destrieri; e gemebundi Ululati innalzarono. S' irrigano L'armi di lagrime, e il suolo di lagrime. Al fragor delle trombe, il ciel rimbomba, E al clamor de'guerrieri. In preda quindi Altri le spoglie de'Latini uccisi

Danno alle fiamme; elmetti fini, e spade D'alto lavoro, e freni, e ruote, state Celeri già: gittan molti altri al rogo Gli scudi stessi de' guerrieri ivi arsi; E (noto dono) i loro dardi, infausti, Poichè vittoria a lor non diero. In copia Vittime a Morte vi si svena intorno; Tauri, e lanosi, e setolosi, e d'ogni Specie animali, dai propinqui campi A ciò pur tratti. Rimirando stanno, Per l'ampia spiaggia le disperse squadre I lor compagni ch'ardono; e ritorsi Non ponno dalla vista delle pire Mezz'arse, infin che di stellato ammanto L'umida Notte non involve il cielo.

Nè in minor copia altrove a incender dansi
Pure altri roghi i miseri Latini:

Molti corpi hanno inoltre anco sotterra
Sepolti; e assai n'han riportati ai loro
Patrii campi, o alle lor natie cittadi.
Degli altri tutti alla rinfusa è fatto
Un altissimo cumulo; e vien arso
Senz'altro onor nè novero: pe' vasti
Campi allora scintillan fuochi a gara.
Fugava omai le gelid'ombre il terzo
Sole, quand'essi addolorati all'alte
Ammonticchiate ceneri venivano:

E alle tant'ossa tiepide indi estratte Davan di terra sepolcrale ammanto. Ma i più feroci gemiti e ululati, Del Re Latin nella città possente Odonsi uscir da ciascun tetto. In lutto Ivi le madri, e le misere nuore, E le sorelle, e i figli orfani, stanno: La dira guerra, e gl'imenéi di Turno, Tutti esecrano a prova: in armi, in campo, Scenda ei stesso, quel Turno; egli, che al regno D'Italia aspira, e ai primi onor, col ferro Se gli acquisti in persona. E vieppiù innaspra Questi lor sensi il fero Drance; e afferma Solo appellarsi omai, solo volersi A tal battaglia Turno. Assai pur altri, Che stan per Turno, incontro a questi insorgono Con opposto parere. E per lui molto Sta la Regina; rispettabil nome; Per lui, la fama de'trofei suoi giusti.

Mentre fra lor più il disparere avvampa, Ecco, (oltre ciò) mesti Orator tornarne, Quei già spediti alla cittade eccelsa Di Díoméde. Riferiscon essi Vana esser stata ogni lor opra, e vane Le tante cure, e i doni, e l'auro, e i caldi Preghi: doversi, o dai Latini altr'armi Cercare, od impetrar da Enea la pace.

Pel gran dolore, udendoli, vien manco Il Re Latino stesso. Assai fan prova, E del Ciel l'ire, e le recenti stragi, Che del fatal Trojano Duce un Dio Prese ha le parti. — Entro sua reggia allora De' primari del regno alto consiglio Latino intíma. Ivi si adunan tosto Per vie diverse in folla tutti. In mezzo Siede sublime il Re. D'onori, e d'anni Sovra ogni altro ei primeggia; ma sereno Non ha l'aspetto. Agli Orator tornati Dalla cittade Étola or dianzi, impone, Che in ordin pieno riferiscan quivi E le lor chieste, e le risposte avute. Fassi allora silenzio: e, obbediente, Vénulo già incomincia: Abbiam noi visto. Concittadini, e Díoméde e il campo Argivo; e, tutti del viaggio vinti I perigli, impalmata abbiam la destra Noi stessi, quella, onde al suol Troja cadde. Nell' Jápiga terra, in sul Gargáno Da lui domato, Díoméde stava Nuova città fondando, a cui, dal nome Dell'Argiva sua gente, ei dava il nome D'Argíripa. Introdotti a lui davanti, Gli offriam da prima gli arrecati doni; La patria quindi, e il nome, e la cagione, T. II.

Che a lui ci tragge in Arpi, gli sveliamo, E la guerra a noi mossa. A quanto egli ode Tosto ei risponde in questi umani accenti: Abitatori del Saturnio regno, Felici Ausoni popoli vetusti, Qual Fato sturba or la quiete vostra, E ad insolita guerra vi strascina? Ciascun di noi, che negl'Iliaci campi Strage portò, (tralascio i prodi estinti Pugnando appiè delle Trojane mura, E in Simoénta seppelliti ) ognuno Di noi, scontando va pel mondo intero Dell'usate violenze immane il fio: Tal, che a pietà, non ch'altri, Príamo istesso Noi moveremmo. Il sa la stella infausta D'Artúro, a danno già del nostro Ajace Infellonita; il san d'Eubéa gli scogli, E il promontorio Cafaréo, ministri Delle vendette dell'offesa Palla. Quanti hanno a Troja militato, spinti A estrane spiagge tutti: esul si trova Meneláo, fin d'Egitto alle rimote Colonne; Ulisse, a visitar gli Etnéi Ciclopi è astretto. I sovvertiti imperi Degg' io membrar d'Idomenéo, di Pirro? O i Locri fatti abitatori a forza Delle Libiche arene? Il Re dei Regi,

Lo stesso Atride Micenéo, là cadde Vittima ei sì, nella regal sua soglia Dalla nefanda propria moglie ucciso: Ivi or dell'Asia debellata il trono Vile adultero usurpa. E membrar deggio Come il ritorno verso i patrii Lari Abbian tolto a me pur gl'invidi Numi? Come la vista di mia sposa amata, E della vaga Calidonia mia, M'abbian per sempre essi intercetta? Ed ora, Mostruosi terribili portenti Me non perseguon anco? Erranti augelli Su le nuove lor piume all'onde in riva I miei compagni fansi; e in mesti suoni (Ahi fero lor supplicio!) empiendo vanno Di lagrimosi accenti e i monti e l'etra. Ma, tai sventure rie tutte aspettarmi Doveva io già, fin da quel giorno, in cui Osava insano il ferro torcer io Contro a celesti membra; io l'alma destra Impiagando di Venere. A tal guerra Spingere or me, no, non vogliate. Io, niuna Cagion più serbo di pugnar co'Teucri, Troja atterrata: e dei lor scorsi affanni Non io lieto, nè memore pur vivo. I doni, a me dai vostri patrii lidi Recati, ora portateli voi stessi

Al Teucro Enea. Già stetti in armi a fronte Io di quel prode: a me prestate or fede, Che il provai là nel campo; e so quant'egli Torreggi insorto dal suo immenso scudo; Quanto il suo vibrar d'asta fulmin sia. S'altri duo tali, oltr'esso, erano in Troja, Dardani in armi alle cittadi Argive Venían primieri, e degli opposti Fati Grecia a vicenda or piangería. Gl'indugj, Quanti mai sotto all'ostinate rocche D'Ilíon ci arrestavano, fur tutti Come di Ettórre opra d'Enea: due lustri Dai loro brandi rattenuta, stavasi La Vittoria ivi immobile. Ambo egregi D'animo, egregi ambo nell'armi, al paro; Bensì più assai religioso, Enea. Seco, poich'ei pure il consente, a patti Venite omai: ma non contr'esso armato, Armate voi: ben ci badate; io 'l dico. Gran Re, tu udisti e le risposte a un tempo Del Re Díoméde, e il suo parer di guerra. Taccionsi appena gli Oratori, insorge Vario un susurro, e conturbati i volti Degli Ausonj si veggono. In tal guisa, Se d'un torrente alla veloce piena Sassi argin fanno, il chiuso gorgo strepita, Suonan le ripe dal bollor dell'onde.

Calmati poi gli animi alquanto, e muto Quell'inquieto mormorio; dall'alto Soglio, il Re volge pria suoi preghi ai Numi; Poscia ei comincia in questi detti: Ah! certo, Meglio era assai, (così pur fatto avessi!) Ch'io m'appigliassi ad un partito innanzi; Non qui con voi deliberando starmi, Or che sovrasta a me il nemico. A scabra Guerra siamo, o Latini; incontro a prodi, Da non si vincer, no: contro alti Duci, Sangue di Numi; a fera gente incontro, Cui battaglie non domano; e che mai Spiccar non sa dai brandi suoi le destre, Ancorchè superata. Or, quanta speme Negli ajuti degli Etoli era posta, Dispogliatela voi: ciascun sia speme Sola a se stesso: ma, il vedete appieno, Quant'egli è angusto un tal sperare. Ogni altra Cosa nostra, in qual tristo stato giacciasi, Su gli occhi stavvi, e in core. Io, non incolpo Persona alcuna: alto valor mostrossi, Quanto esser mai potea; con quanto ha nerbo Il regno nostro, si pugnava: or quindi, Qual parer vinca entro al mio dubbio petto, Dirovvel'io, mi udite, in brevi accenti. Lungo il Tebro, un gran tratto bavvi di terra, Che ver l'occaso estendesi, fin oltre

-75.05

Ai termini de' Siculi vetusti: Quegli aspri colli or solcano gli aratri Degli Aurunci e dei Rutuli, che scarso Vitto ne van traendo. Al far co' Teucri Lega ora noi, tal region sia'l mezzo: Donisi ad essi intera, in un coll'alta Montúosa pinéta; ad ogni patto, Pace diam loro, e associamli a noi: Posa omai quivi, che pur braman tanto, Trovino, e al fin lor mura ergano i Teucri. O, se altre mire infra altre genti il seggio Ricercare lor fanno, illesi uscirne Dal nostro suol si lascino. Noi stessi Navi anco venti fabbrichiam pur loro, E più s'è d'uopo: accatastati al lido Stanno da ciò già in copia Itali abéti ; Prescrivan essi e il numero, e le forme, Darem noi loro e bronzo ed opra, e quanti Nautici attrezzi abbiamo. Io dico inoltre, Che tra i più chiari del Latino sangue Cento Oratori scelgansi, e muniti Di pacifera uliva, al Trojan Duce Vadano: e là, miei sensi esposti, i patti Fermino seco, auro ed avorio in dono Offerendogli, e in un l'augusta Toga E l'eccelsa Curule, illustri insegne Del regno nostro. Al comun pro, voi dunque

Date or consiglio, e riparate ai danni. Drance allor sorge. Egli è costui quel Drance, Cui l'alta gloria del gran Turno punge Con feri invidi strali. In lui, ricchezza Molta; e facondia, più; ma in guerra langue La sua torpida destra; inutil pure Consigliero ei non è. Di chiara stirpe Esce, per madre; ma d'ignota e incerta, Pel genitore: ad ogni modo, ei puote Molto là, dove i torbidi dan loco A sediziosi moti. Avverso ei dunque A Turno insorge; e contro a lui gli sdegni Vieppiù raccende in questi detti e aggrava: Ottimo Re, chiaro a noi tutti è il vero Del tuo sermon, cui nostro assenso è vano. Ciò, che al popol più giovi, ognun sel crede Sapere appien; ma in dirlo, è dubitoso. Liberi al fin parlar ci lasci; appiani Sua tumidezza or quegli, (e invan minaccia Ei morte a me con l'armi sue; pur oso Parlar io qui;) sua tumidezza appiani Or quei, che infausto, sotto infausti auspicj, Spenti veder ci fea tanti alti nostri Duci, ed intera la città nel lutto Sepolta; ei, che assalir de'Teucri il campo Vuole, e atterrir col fier suo brando il cielo; E intanto pur nel fuggir suo si affida.

Aggiunger, parmi, o egregio Re, dovresti Un dono, ai tanti, che ai Trojani invii; Uno aggiungerne; e forza al mondo niuna A distortene vaglia; in don la figlia A tal genero illustre or mandi il padre: E co'degni Imenéi, di eterna pace Stringansi i patti. Ma se tanto invade Poi di Turno il terror le menti e i petti; Preghiam pur Turno, imploriam pur da Turno Venia noi stessi affin che mite ei ceda, Alla cittade, i di lei proprj dritti; Al Re, lo scettro. O Turno, o tu, de' mali Del Lazio capo e cagion sola, in tanti Manifesti perigli a che sì spesso Tuoi cittadini miseri precipiti? Scampo per noi non havvi in guerra; o Turno, Pace chiediam tutti da te; di pace Noi ti chiediam l'inviolabil solo Vero pegno, Lavinia. Ecco, me primo, (Cui tu supponi a te contrario; e il sono) Me primo in atto supplice pregarti, Tu vedi: or, deh, pietade abbi de'tuoi; L'ira ti spoglia; or vinto sei; da'loco. Stragi abbastanza e desolati campi Visto abbiam noi, con nostro danno espresso. Ma, se glorià ti sprona, se da tanto Ti senti in cor, se a te pur cal sì forte

Latina reggia, cui sperasti in dote; Ardisci, e in te securo, Enea nemico Da corpo a corpo affronta. È, in ver, ben giusto, Perchè regal consorte abbiasi Turno, Che noi, vil turba, a stuol cadiamo in campo, Che da nessun compianti giacciam noi Vili e insepolti. Ov'abbi cor tu in petto, Destati tu: se del paterno Marte Favilla è in te, destati Turno: or l'odi? Enea te sfida alla battaglia. — A tali Detti avvampò l'ira di Turno: ei manda Un grido, e tosto in questo dir prorompe: Larga copia a te, Drance, in ver, vien sempre Di detti, ov'uopo alla tenzone i fatti Sarianti: primo, ove a consiglio viensi, Giungi tu ognora: ma intronar non dessi Pur di parole, che securo scagli, Or no il Senato; or, che ai nemici inciampo Resta l'argin de'muri, e ancor di sangue Non traboccan le fosse. A posta tua Tuoni or tu della voce, a ciò sol uso; E me n'incolpi di timor, tu, Drance: E ben ti sta, poichè tanti alti fasci Di Teucri corpi accumulò tua destra; Poichè tu adorni ad ogni passo i campi De'tuoi trofei. Quanto in te vaglia ardente Virtù, la prova or far ti lice: in cerca Т. Ц.

Ir non dobbiamo di lontan nemico: Sta da ogni parte ai muri intorno: or noi Corriam sovr'esso: e che? tu tardi? il tuo Marte si sta dunque in tua lingua inane Tutto; e in codesti tuoi fugaci piedi? Turno vinto? chi mai darà di vinto Taccia verace, o sovra i vili vile, A Turno mai? forse d'Ilíache stragi Gonfio per me non scorre il Tebro? e tutta Per me perir d'Evandro orba la stirpe, Orbo il regno, non vedesi; ed appieno Gli Arcadi inermi debellati omai? Bizia, e l'immane Pandaro, per certo Me non chiamaron vinto; e non mille altri, Spinti da me di Stige all'onde, il giorno, Ch'io fra le mura là del campo ostile Stetti, da'Teucri attorníato. In guerra Scampo non v'ha per noi? per te, fia vero L'augurio insano, e pel Trojano Duce. Non cessar mai dunque tu, Drance, mai, Di seminar terrori, e d'erger sempre Quella due volte già sconfitta gente, E d'avvilir l'armi Latine. Or, pingi E Tidíde, e Mirmidoni, ed Achille, Tremanti tutti della Frigia possa: Pingi d'Aufido l'onde addietro volte Correre in fuga spaventate al fonte.

Perfid'arte! si finge egli atterrito Dalle private mie contese; e innaspra Così vieppiù col rio timor l'accusa. Rassicurati omai: tal alma, spenta Mai non sarà dalla mia destra: in petto Tientela cara, e sia pur tua tal alma. Padre, or a te venendo, e al tuo sublime Parere, io dico: Se nell'armi nostre Speme niuna ti avanza; se del tutto Sola una rotta annichilati ha noi; Nè arrider più Fortuna mai ci puote; Sporgiam le inerti mani, e oriam noi pace. Benchè a me quegli, (alcun deh pur restasse Del consuéto alto valor!) sì, quegli Felice a me parría su gli altri tutti; Quegli valente sovra tutti; a cui, Pria di scorger tal onta, il suol fia dato Morder, cadendo esanime. Se poi Freschi guerrieri, e nuove forze, e ajuti D'Itala gente avanzano; se i Teucri, Di molto sangue a costo, acquistan cara-La gloria lor; se il feral turbo abbatte Del pari anch'essi; or, perchè noi, di Marte In su le soglie appena, siam già stanchi, Con tanto obbrobrio nostro? a che tremanti Ci stiam noi già, pria che la tromba accenni? Col variar perenne suo, più cose

204

Risarcisce anco il tempo: avvicendata Spesso Fortuna, assai ne spinse in fondo, Cui tornò poscia in alto. Etoli ajuti Ci mancheranno, e d'Arpi? ebben, ci avremo Messápo; avrem l'avventurato in guerra, Tolunnio, e d'altre genti i duci tutti: Nè lieve gloria attergherassi all'orme Dei Laurenti e Latini eletti prodi. De' Volsci egregj, avrem Camilla, a cui Raggianti squadre, e i cavalieri audaci Son affidati. Ma, se i Teucri a pugna Sfidan me solo, ove a voi piaccia, ov'io Ostacol pure al ben di tutti appaja; Non è sì ignota la vittoria poi A questa destra mia, ch'io mai ricusi Pugnar, quando in me posa l'altrui speme. Già'l mio valor contro ad Enea me spinge; Foss' egli armato da Vulcan pur anco Qual s'era Achille; anco un novello Achille Foss'egli pure. A voi questa mia vita, A te, Latin, suocero eccelso, io Turno, (In nulla a nullo dei vetusti prodi Secondo) io Turno, consecrata l'ebbi. Sfida Enea me soltanto? e me pur solo Enea, deh, sfidi! E un Drance, no, non pera, Se a noi tor dee la palma ira dei Numi! Nè, se darcela vuole, abbiane un Drance

#### LIBRO UNDECIMO

La gloria, no. – Così lor dubbio stato Discutendo ivan quelli. Enea frattanto Mosso è dal campo con le squadre. Ed ecco, Precipitoso alla Latina reggia Venirne un messo infr'alte grida, e tutta Atterrir la cittade: Etruschi, e Teucri Annunzia ei su pel Tebro naviganti, E i campi tutti di lor ampie schiere Coperti poscia; ed inoltrarsi. A un tratto Si conturban le menti della plebe, Si sconvolgono gli animi; e d'acerbe Punte più avvampan stimolate l'ire. Tumultuante il volgo armi richiede: Armi, armi, il fremer giovenil risuona: Mesti susurran piangendo gli antichi. Quindi il parer discorde alto percuote D'immenso clamor l'etra d'ogni intorno: Cotal ne avvien, se in cupa selva addentro Torme d'augelli romoreggian chiuse; O qualor dell'Eridano pe'stagni Suon di garruli cigni alto rimbomba. Afferra allor l'occasione Turno, E grida: Or tempo, o cittadini, è tempo Or di consessi, e di encomiar la pace, Sedendovi: i nemici in armi intanto Tutto inondato avranvi il regno. E nulla Aggiunto a ciò, fuor della reggia ei balza;

206

Uscito, impera: A' Volsci tuoi, Volúso, Tor l'armi fa; guida tu i Rutuli anco. Col tuo fratel, tu, Cora; e tu, Messápo, Schierate voi nel piano ampio i cavalli. Delle mura gli accessi afforzin parte, Occupando le torri; il resto, al fianco Vengami; pronto ai cenni miei. Già corre La città tutta a custodir le mura. Turbato anco il Re stesso, già interrompe Il concilio; e i disegni alti gli è forza Pur differire. Tristezza lo accora: Incolpa ei molto se medesmo; Enea Non si aver egli e genero ed erede Della città, tosto trascelto. Innanzi Alle porte frattanto altri le fosse Cavano; travi all'alte imposte incontro Appuntan altri, e sassi e sassi ammontano. Di guerra il cenno sanguinoso intuona La rauca tromba. In raddoppiati giri Già coronan le mura anco i fanciulli, Con le stesse lor madri: all'ultim' uopo Tutti fatal necessità li appella. Ma al tempio, in cima alle Palladie rocche Tratta saliva la Regina, onusta Di sacri doni: a lei corteggio intorno Vien di folte Matrone; al fianco, ha seco La vergine Lavinia, che innocente

Cagion di mali tanti, al suolo affigge Le raggianti pupille. A lor tien dietro Donnesca turba: l'odoroso fumo Già degl'incensi s'erge; e in mesti accenti Gridan le donne dalla soglia sacra: O tu, Vergin di guerra, in armi forte, Pallade, o tu, con la tua mano infrangi Del predator Trojano i dardi audaci; E innanzi a queste assedíate porte Prostendi estinto anco lui stesso. — Intanto, S'arma Turno a battaglia. A furia ei veste La raggiante squamifera corazza Rutula, bronzo-tutta: ei calza l'oro Dei forbiti stinieri, ignudo ancora La sola testa: ha già il suo brando il fianco; Orrido fiammeggiante in torba luce Discende ei già dall'alta rocca al piano; Baldo, e in sua speme vincitor già fatto. Tal fugge appunto (ogni suo ceppo infranto) Nobil destrier pe' conquistati aperti Campi, balzando a suo talento ai paschi, O delle spose alle bramate torme, O ad attuffarsi entro l'usato fiume: E annitrisce, e saltella, ed ardua estolle La testa, ond'or sul collo, or su le spalle Scherzano i lunghi flagellanti crini. Infra Volsci guerrieri, a Turno incontro

### DELL'ENEIDE

Fassi Camilla; in su le porte il trova; Per fargli onor, precipita di sella, E fan lo stesso i suoi. Quindi essa dice: Ove pur abbia in se medesmo il prode Fidanza a dritto, io sola, o Turno, andarne Contro le Teucre e le Tirrene squadre, Io tel prometto; oppormi a quelle io sola, Sì, l'ardirò. Miei della pugna i primi Rischj, sian miei: tu, sotto ai muri statti; Pedone or tu l'alta città difendi. Nella tremenda Vergine, a tai detti, Gli occhi affissando Turno. Alta donzella, Splendor d'Italia, (ei grida) or come, e quali Render mai grazie al tuo gran merto pari, A te poss'io? Ma poi che in petto hai l'alma Maggior tu assai d'ogni periglio or meco Dividi tu l'impresa. E corso il grido, E mel riportan anco i miei premessi Esploratori, che l'accorto Enea Preceder faccia a dare ai campi il guasto I suoi lievi cavalli; e ch' ei frattanto, Per vie scoscese soverchiato il monte, Tosto a piombar su la città si affretti. Io, di guerra una fraude ho presta all'uopo: In cupa selva un curvo calle in due Fauci anguste dividesi: un agguato D'armati intendo ivi posare. Incontro

Agli Etruschi cavalli irne tu dei Coll'adunate insegne; e teco il forte Messápo, e le veloci ardite squadre Tiburtine e Latine: al par le cure Tu di lor duce, e di guerriero, assumi. Turno così: quindi, a Messápo, e agli altri Duci alleati, in somiglianti detti Raddoppia il cor, ed al nemico ei vola. Giace una valle insidíosa, ed atta Pe'flessúosi suoi rigiri a fraude Di esperto duce: a destra e a manca opache Frondi l'ammantan; solo un picciol calle Infra ristrette fauci è cupa scorta In malagevoli aditi. Sovrasta Ad essa un monte, che in sua eccelsa cima Un piano asconde, a stuol d'armati asílo Securo, donde da ogni lato ei ponno Veder, non visti; e giù scagliarsi a pugna, O massi in copia rotolar dall'erta. Turno, a cui noto è il loco appien, vi giunge Primo, e nel bosco traditor si agguata. Nelle celesti sfere a se chiamava Cinzia frattanto una sua vergin, Opi, Del sacro eletto coro a lei compagna; E le parlava in questi accenti mesta: Opi, a crudel battaglia, indarno cinta Di nostr'armi Cammilla, ecco apprestarsi;

. . .

T. II.

La prediletta mia. Nè amor novello E questo in me, ch'or d'improvvisa tema Il cor mi scuote. Il di lei padre, espulso Dal soglio un di pel suo regnar superbo, Metábo, gli odj indi sfuggendo e l'armi Dei ribellanti sudditi, l'antiquo Suo Priverno lasciava. Al fero esiglio Compagna ei torsi la hambina ardiva, E, di Casmilla, ch'è il materno nome, Lei Cammilla chiamava. Ei stesso, il grembo Carco del dolce pegno, i più deserti Boschi di giogo in giogo iva calcando Col piè fugace; da ogni parte in armi Incalzandolo in cruda traccia i Volsci. A mezzo ei già di sua trepida fuga, Gli si attraversan, ecco, alto-spumanti Del rigonfio Amasen l'onde veloci, Che per dirotte piogge traboccavano. Egli, già presto a trapassarle a nuoto, Teme pel caro peso; e inciampo al piede Gli fa l'amor di padre. In cor più mezzi Fra se volgendo, ei tostamente a questo Si appiglia: entro a flessibile corteccia Di salvatico sughero ravvoltola Ben ben fasciata la bambina: ei quindi L'involto lega e ben l'adatta e stringe Al saldo immane dardo noderoso,

Ch'usa ei scagliar con la robusta destra. Ecco, in alto il brandisce, e in un tai preghi Al ciel rivolge: O di Latona prole, De'hoschi alma Díana abitatrice, Io genitore, a te, Vergin sovrana, Questa bambina mia consacro ancella: Accomandata all'armi tue, per l'aure In supplichévol atto a te rifugge. Te, Diva, attesto, che per sempre è tua Questa, ch'io fido ai dubbi venti: or l'abbi. Disse: e da tutto il poderoso braccio Scagliato ha il dardo. Rimbombavan l'onde Dallo stridor del saettato fascio, In cui fuggia la misera Cammilla, Sovra il rapido fiume. A nuoto poscia Dassi Metábo, cui più sempre incalza Lo stuol nemico; e già l'opposta sponda Col fido dardo la bambina in salvo Sovra erboso cespuglio a lui presenta: Giunto, ei ne svelle vincitore il sacro Dono di Trivia. Nè cittadi, o tetti Più l'albergaro, inferocito omai Dai tanti rischi e oltraggi : egli pe' monti Ermi pastor solingo a viver diessi. In selvagge latébre orride quivi Ei nutricava di ferino latte La figliuoletta infra aspri dumi; al labro

Infantile mungendo ei di sua mano Le mamme d'una indomita cavalla. Mal ferme ancor con tenerelle piante L'orme appena ella stampa, che già il padre Dardi assai le diè in mano, e l'arco appese Ai di lei piccioli omeri, e il turcasso. Di lunga gonna in vece, e d'auree bende, Una spoglia di tigre giù pel dorso Scende dal capo a ricoprirla. Adatti Alle manine sue bei dardicelli Fin d'allor saettò; la fionda anch'essa Ruotò sul capo in ampio cerchio, e uccise Or bianco cigno, or Tracia grue. Ben molte Tirrene madri lei bramaro indarno Per loro nuora. Ma, contenta appieno Di servir ella a me, suoi dardi, e il puro Virgineo fior prepon per sempre a tutto. Deh, non si fosse in cotal guerra or ella Così ravvolta, ed impegnata a fronte De'Teucri; or io l'avrei compagna eletta Al fianco mio! Ma pur, poichè da iniqui Fati è sospinta, o tu mia Ninfa, scendi Nel Lazio or là, dove a battaglia infausta Con tristi auguri viensi: ivi, a lei presso Statti con questa mia farétra, e tranne Saetta ultrice, che col sangue indegno Di chi oserà ferir la Vergin sacra

## LIBRO UNDECIMO

Grave glien faccia almen scontare il fio: Teucro, o Rutulo ei sia, l'uccisor pera. In cava nube io poscia e il corpo, e l'armi Della infelice integre, al patrio suolo Io renderò, sottrattala ai nemici: Onor di tomba, io gliel darò. Qui tace La Diva: ed Opi già per l'aure lievi, Ravviluppata in turbo atro sonante, Dal ciel scendea. — Ma intanto appresso ai muri Di Laurento l'esercito vien tutto, Teucri fanti, e cavalli, e Etruschi duci, A ordinati squadroni. Il vasto piano Tutto rimbomba de'nitriti: a stento Raffrenati i destrieri, attraversarsi Saltellanti li vedi: orrida messe D'aste ferrate ondeggia; e lampi a mille Saettan l'armi. Incontro a lor Messápo Anco s'è mosso dalle mura; e i ratti Latini, e Cora col germano, e i lievi Cavalli della vergine Cammilla. L'aste in resta s'inoltrano; altri vibra Giavellotti: i guerrier già già si appressano; Già il calpestío, già il fremito più avvampa. Giungono a tiro già. Le parti entrambe Fanu'alto alquanto: indi in un subit', ecco, Grida innalzarsi, urtarsi ecco i destrieri, E da ogni parte dardi in folto nembo,

Di spessa neve in guisa, al Sol far velo; Primi, anzi tutti a vol, coll'aste in resta, Si affrontano Tirreno, e il forte Aconte. Con gran romba fann'impeto, cozzando Petto con petto i lor destrieri opposti. Balza Aconte dall'urto fuor di sella Ratto, qual fulmin saettato balza, O qual pondo avventato da balista: Pria di cader, già ei muore. Al fero colpo Sturbate tosto le Latine squadre, Volti i destrier ver la città, gli scudi Sporgon da tergo, in piena fuga andando. Ad incalzarli i Teucri; a cui primiero Asíla e duce. E già alle porte quasi Giungean, quand'ecco, alzar novelle grida I Latini, e degli agili cavalli Volger le teste a far di nuovo fronte. A vicenda anco i Teucri a briglie sciolte Fuggono allora. Il mar così talvolta Onda sovr'onda sospingendo ai lidi, Spumoso varca i duri scogli, e spinge Oltre in terra le arene; or, seco addietro Ratto ne'gorghi de'fuggenti flutti, L'arene ei volve abbandonando i lidi. Due volte i Toschi di Laurento ai muri Sospingevano i Rutuli fuggenti; Risospinti due volte, ebber gli scudi

A protegger lor gli omeri. Ma, quando Nel terzo scontro a tutta forza poseia Gli squadroni s'urtarono l'un l'altro, Uom contr'uom, fermi; allora gli alti gemiti Dei morienti s'odono; in un mare D' atro sangue, sossopra armi, destrieri, Guerrier spiranti volgonsi frammisti: Orrida atroce pugna. A corpo a corpo Non si attentando Orsíloco venirne A battaglia con Remulo, gli avventa L'asta; e alle tempia del di lui cavallo Infisso ei lascia il ferro. Ergesi al colpo Infuríando in alto, smaniando Pel gran duolo, il destriero; e ratte tanto L'aura flagellan le ferrate zampe, Che scosso a terra ei Remulo precipita. Iola, abbattuto è da Catíllo; e il prode, Il magnanimo Erminio, in armi e in mole Cotanto pur, soggiace anco a Catíflo: Erminio, che in battaglia ignudo il capo, Gli omeri ignudo, l'aurea chioma al vento Sparsa, bersaglio ai non temuti dardi Ben ampio appresta, torreggiando. Infissa Nelle vaste sue spalle l'asta tremula Sta di Catíllo, e il duol gli addoppia stando. D'ogni intorno atro sangue: i brandi a gara Fan strage; a gara a gloríosa morte

Da ogni parte si corre. Ma fra il sangue Cammilla esulta, faretrata in guisa Di Amazone, snudando ella pur una Delle mammelle: or, con la destra un nembo D'aspre saette fulmina; or martella Con l'indefessa sua bipenne grave Colpi su colpi. L'arco d'oro a tergo Le suona intanto e di Díana i dardi. Anco fuggente, ella talor lo strale Con l'attergate mani indietro scocca. Scelte compagne vergini, Larína, Tulla, e Tarpéa, brandisconle dintorno Lor enee scuri: Italiche Donzelle, Per suo corteggio da Cammilla elette In pace e in guerra. Al Termodonte in riva Nelle pinte loro armi appunto tali Le fere Tracie Amazoni fan guerra; O seguan esse Ippolita, o con urla Tumultuanti al carro eccelso intorno Della tornata bellicosa altera Pantasiléa, picchiando a gara stieno I lunati brocchieri. Or, qual vegg'io Vittima prima, e qual cadere estrema, Pe'strali tuoi, Vergin guerriera? or, quanti Al suol ne prostri moribondi corpi? Di Clizio il figlio, Eunéo, cade primiero, Dalla lunga asta trapassato il petto:

Rivi ei sgorga di sangue, e la sanguigna Terra rabido morde, voltolandosi Sovra l'aspra sua piaga. Indi è trafitto Liri; e Pagaso inoltre: l'un, mentr'egli Dal sotto-ucciso suo destrier giù quasi Caduto, nelle redini appigliavasi; L'altro, mentr'ei del primo alla caduta Sottentra, sostentandolo con molle Mano: ambo uccisi parimente a un tratto Cadono a terra. A questi, ella v'aggiunge D'Ippota il figlio, Amastro: e forte incalza Arpálico con l'asta, e Tereo, e Cromi E Demofonte. Ad ogni stral, che avventa Di sua mano la Vergine tremenda, Cade un Frigio guerriero. Orníto passa Sovra un destrier d'Apulia: in caccia esperto, Più che in battaglia è questi: ammanto ei fassi D'una taurina pelle all'ampie spalle; Elmo al capo gli è il teschio d'un gran lupo, A fauci aperte digrignante i denti; Con man brandisce agreste ronca. Ei scorre Fra le sue torme, sovra cui grandeggia L'intera testa. Il vede, il giunge, il fere, Fugati i suoi, Cammilla a un punto; e irata, Così gli parla: Infra tue selve, o Tosco, Pensavi tu dar caccia a fiere? or giunto Egli è quel dì, che i vostri motti acerbi T. II.

Puniti son per man di donna. All'ombre Degli avi tuoi pur tu il potrai non lieve Vanto arrecar, narrando lor, che ucciso T'ebbe uno strale di Cammilla. E quindi Ratto Orsíloco e Bute, duo gran Teucri D'alta mole, trafigge: a Bute pianta La mortal punta infra loríca ed elmo, Dove appunto la nuca ignuda alquanto In chi cavalca appar; là, donde appeso Lo scudo è verso il manco braccio. Inseguela In ampio giro Orsíloco, ma appieno Ella il delude, in minor cerchio volta; Sì, che mentr'egli anco incalzarla crede, E incalzato da lei. Cammilla s'erge Quanto più può sul suo destriero allora. E l'armi e l'ossa con la ferrea scure Frange e disperde, ancorch' ei gridi e prieghi, Sangue e cervella grondante dal volto. D'Auno il figlio frattanto, ecco, si abbatte In essa: stupefatto all'improvvisa Vista ei riman, benchè a dovizia inganni Oltre ogni altro alpigian Ligure egli abbia. Vistosi astretto a inevitabil pugna, Nè fuggir, nè respinger la imminente Guerriera osando, alle fallaci astute Arti ei si volge, insin che il puote, e grida: Qual ti fia gloria, o donna, all'agil forza

Del tuo destrier fidandoti, la pugna? Senza speme di fuga, osa affidarti In te pur sola: or, via, da corpo a corpo Meco a tenzon discendi: il vedrai tosto, Cui laude arrechi il folle vanto. Ei tace: Ma inacerbita, infuríata, a tali Detti Cammilla, dall'arcion si sferra, Alla compagna il suo destrier dà in guardia, E imperterrita a piè, snudato il brando, Sta col lucido scudo in armi pari Al provocante Ligure. Allor questi, Vincitor già stimando esser per fraude, Non che appiedarsi, senza indugio ei sprona, Volto il destriero, e a tutta briglia il caccia Rapidissimo in fuga. Indarno astuto, Ligure, invan superbo, or già te salvo Non renderanno al genitor fallace Le patrie fraudi tue. Sì disse; e a volo Spiccata già sovra le piante alate, Ratta più che balen la Vergin passa Già il fuggente corsiero: al fren di piglio Dà con la manca, se gli avventa a fronte, E ottien vendetta nel nemico sangue. Lieve a lei palma, al par che lieve fora A feroce sparviere a Marte sacro, D'alta rupe spiccandosi, una imbelle Colomba aggiunger fra le nubi, e quivi

Cogli artigli afferratala squarciarla, Sì, che giù sangue e piume il cielo fiocchi.

Ma dall'eccelso Olimpo, ove si asside Il gran padre degli uomini e dei Numi, A tante stragi indifferente il guardo Non volge ei, no. L'ire al Tirren Tarconte Giove stesso infiammando, oltre l'ha spinto Dove più fervon l'armi. Infra le stragi Fra le squadre ondeggianti, ecco, Tarconte Sul gran destrier, con varie grida a nome Ciascuno appella, e incoraggisce, e innanzi I fuggiaschi rimena: Inerti o voi Tirreni, o troppo sofferenti ognora; Qual codardía pur tanta il cor v'invade? Voi rompe or dunque, e vostre schiere in fuga Una femmina manda? a che tra mano Ci stanno i brandi? a che gli strali? Eppure Veneree pugne al sesso imbelle incontro Non soglion voi tardi trovar; nè tardi Ai banchetti, alle danze, ebbevi mai La tibia molle del festoso Bacco. Questo è l'ardor, la cura vostra è questa: Sol che aruspici fausti in selve amene Faccianvi a pingui sacrifici invito. Rampognando così, fra l'oste ei sprona A risoluta morte; e, pien di sdegno, Vénulo affronta. Con robusta destra

Ne'fianchi il cinge, e di sella lo sbarbica: A traverso sel gitta innanzi, e fugge Portandol seco a tutta briglia. Un grido Ergesi al ciel: tutti i Latini sguardi Sieguonlo. Ardente, a vol divora il piano Tarconte, in grembo e l'uom portando, e l'armi: Dall'asta indi ei di Vénulo disvelle La ferrea punta, e farsi via con essa Tenta nel collo, ove tra ferro e ferro D'ignuda carne alquanto appaja. Innalza Contro lui l'altro ambe le braccia, e tenta Schermendosi respinger l'imminente Morte. Chi vide ai nembi in mezzo altera Aquila gir portandosi ampia preda, Ghermito serpe, e le artigliate spire Divincolarsi indarno, e indarno il cielo Ferir cogli alti sibili l'orrenda Testa eretta vibrantesi; mentr'essa L'etra vieppiù colle sonanti penne Flagella irata, e vieppiù dentro incarna Fra squama e squama il forte rostro adunco, Visto ha Tarconte ivi portarsen baldo La ratta preda dal Tiburte stuolo. Di corso, dietro al suo valor felice, S'attergano i Meónidi al lor duce. Arunte allora, a morte omai devoto, Di strali e d'arte armato, intorno scorre

Alla ognor velocissima Cammilla, Spiando il modo, ond'ei pur n'abbia palma. Dovunque in mezzo alle bollenti schiere Imperversar la Vergin vede, ei quivi La va seguendo tacito, e l'osserva. Dovunque fuori della mischia ell'esce, Vincitrice tornandone, si toglie Tosto di furto il giovin dal suo aspetto, Torcendo anch'ei sue redini. Ma pure, Or questi aditi, or quelli, da ogni parte Investigando sempre, al fin trova egli Maligno mezzo, onde il rio colpo assesti. Sacro a Cibéle, e sacerdote ad essa Già stato, iva Cloréo; da lunge insigne Per le Frigie armi splendide: ei maneggia Destrier spumante di sudor, cui copres Una pelle aspra tutta d'auree scaglie, Imitanti la piuma. Avvolto ei brilla In peregrino ostro ferrigno, e vibra Cretensi dardi a Licio arco d'oro, Che dagli omeri suonagli: l'elmetto, Auro è pur fino, auro il fermaglio, ond'egli In ricche pieghe il lino all'aura gonfio Dell'ampia crocea clamide imprigiona; Non che le vesti, gli stinieri anch'essi, Da dotto ago barbarico trapunto. Dietro a costui Cammilla, (o l'armi Teucre

Appender voglia in voto ai Numí, o voglia Delle predate aurate spoglie ornarsi Poscia ella stessa in caccia ) a costni dietro Ciecamente scagliavasi per tutto, Lui sol vedendo, e con donnesco ardore Solo (incauta) anelando all'alta preda. L'insidioso Arunte il punto al fine Trova opportuno, e al Cielo esclama: O sommo Fra i Numi tu, del sacro tuo Soratte Custode Apollo; a cui serviam sovr'ogni Gente pur noi, che in nostra fe securi Su le a te consecrate ardenti brage Stampare osiam religiose piante; Tu ne concedi, alle nostr'armi or torre Questa ignominia. Riportar non chieggo Della vinta donzella, io no, trofeo, Nè spoglia alcuna: di mie prische imprese Bastami il grido: di mia man sol caggia Costei; senz'altra palma, al tornar mio Inonorato accolganmi in lor grembo Le patrie mura. Udito ha Febo il voto; E l'esaudisce in parte, e in parte a volo Il disperde per l'aure. A lui concesso Vien d'atterrar, con improvviso colpo, Morta Cammilla; ma negato viengli Il ritornar nell'alta patria; vano Desire al vento. Saettato appena

224

Su l'etra egli ha il fischiante alato strale, Che i Volsci tutti e gli occhi e il core han volto Nella Regina, intenti. Ma mon ode Ella, nè il sibilar del già vegnente Stral, nè fragore alcuno ode nell'aura, Sin che piantarsi nella ignuda mamma L'asta ella sente, che il vergineo sangue Tracanna ingorda, ivi addentata forte. Le compagne già accorrono, e sostentano La cadente Regina. Incerto Arunte Fra la gioja e il timor, sen fugge primo, Attonito; nè omai nei propi dardi Osa affidarsi, nè affrontare i colpi Della donzella. Come a lupo avviene Talor, poichè sbranato o un torel pingue O il pastor stesso egli abbia, anzi che dietro Senta incalzarsi dai nemici ferri, Che conscio ei di sua impresa ardita troppo, Fuor d'ogni via fuggendo all'erta inselvisi » Serrando al ventre la coda tremante: » Così, in se stesso pavido, per torsi Agli altrui sguardi Arunte, del suo scampo Pago, ei si mischia infra l'armata folla. La Vergine, con mano moribonda Il dardo estrae; ma sta la ferrea punta Profondamente infra le coste infissa. Quindi esanime sviene; e l'occhio appannasi

In morte; e la già rosea guancia, fassi Gelida neve. Alla più fida e amata Tra le compagne sue, con cui sempr'ella Ogni cura ha divisa, ad Acca allora La morente Cammilla così parla: Fin qui pugnai, sorella; or fera piaga Mi uccide; e già le tenebre mi assalgono Per ogni parte. Or tu, ver Turno fuggi, E questo estremo avviso mio gli reca: Che alla pugna ei sottentri, e i Teucri addietro Dalla città respinga. Or vola, e prendi L'ultimo addio da me. Tra questi accenti Le si sciogliean di mano appien le redini, E invan sorretto dalle sue guerriere, Di sella il pondo del corpo pur cade. Fassi gelida tutta; abbandonando Va l'armi, e il capo a poco a poco inchina, Vinta da morte: e al fine in un sospiro L'alma sen fugge disdegnosa a Stige. Un grido immenso allora il ciel percuote; Aspro vieppiù, Cammilla uccisa, ferve Il battagliar tremendo. Accorron folti, Tutti in un mucchio, i più de'Teucri, e i duci Tirreni, e i destrier Arcadi d'Evandro. Ma, esploratrice di Díana, in alta Cima si sta già da gran tempo immota Opi, ed osserva la gran pugna. Appena  $\cdot T.$  II.

Gli urli frementi de'guerrier da lungi Caduta in morte monstranle Cammilla, Opi un gemito innalza; e dal profondo Del cor tai voci va traendo: Ahi troppo Crudo supplizio a te, Vergin, vien dato; Da iniqui Fati a far tu guerra ai Teucri Sforzata! Ahi nulla, il seguitar tu in selve Díana nostra, e la farétra e l'arco, Misera, a te nulla giovaro! Or pure Non sarà, no, che inonorata lasci Te qui morir, nè inulta, la tua Diva. Fama andranne alle genti; e, qual ch'ei sia Quei, che ti fe'di mortal piaga oltraggio, Ne pagherà il dovuto fio, con morte. Appiè del monte un tumulo alto stava; Del Laurentino antiquo Re Dercenno Le sepolte ossa ivi chiudeansi: opaca D'elci corona avea. Sovr'esso posasi, Balzata a furia giù dal monte eccelso, La saggia Ninfa: e quinci ella d'Arunte I passa indaga. Balenante in armi Vistolo, e pieno andarsen di sè stesso; Perchè (grida ella) or da me torci il piede? A me tu il volgi; a me qui vieni a morte: Per l'uccisa Cammilla avrai qui degna Mercede tu. Ma, fia pur vero (ahi vile!) Ch'anco te spengan di Díana i dardi?

Tacque; e qual Tracia Amazone, trascelto
Fuor dell'aurea faretra alato strale,
Dell'arco ella le corna opposte incurva
Sin che fra lor combacinsi: rattiene
Del mortifero ferro in cocca posto
Con la manca la punta; con la destra
La corda insino al petto ella ritraggesi.
Fischiar lo stral, rimbombar l'aure, e il ferro
Nel cor piantarsi sente a un tempo Arunte.
Lui spirante fra gli ultimi singulti
Abbandonan gl'immemori compagni
Nel polveroso campo; e non san, dove:
Opi già s'erge in ver l'Ofitnpo a volo.

Della lor duce orbate, fuggon prime
Le lievi squadre di Cammilla: in fuga
Vanno atterriti i Rutuli; va in fuga
Il forte Atína. Son dispersi i capi,
Derelitte le insegne; a briglia sciolta
Danno il tergo i destrieri, a porsi in salvo
Sotto le mura. Nè far argin osa
Alcun di loro agli incalzanti Teucri,
Cui precorre la morte: incarco vano,
Gli archi allentati da'stanchi loro omeri
Pendono; e ratte sul terreno udresti;
Galoppeggiando andar l'ugne sonanti.
Vola un torbido nembo d'atra polve
In ver Laurento: dall'eccelse torri,

Oltraggiandosi i petti, odi le madri Mandar fragor di femminili strida Fino alle stelle. A quei, che a tutto corso Giungon primi alle porte spalancate, Turba ostile incalzante soprarriva; E in sul confine delle patrie mura, Su le secure soglie dei lor Lari, Trovan (miseri!) morte; ivi trafitti, L'alme spirano. Sbarra altri le porte, Fuor serrando i compagni, e i preghi loro, Cui dar non osa orecchio. Lamentevole Ampia innalzasi strage, e di assaliti, E di assalenti, furiosi tutti Su l'armi abbandonandosi. Gli esclusi Rutuli, parte a precipizio piomba Nell'alte fosse, dalla calca spinti; Parte, accecati, a tutta briglia corre All'alte porte incontro, in cui di cozzo Quasi aspro aríete dà. Le donne anch'esse, Cui l'estinta Cammilla addoppia il vero Patrio amore; le donne, in tale estrema Pugna, con man tremante anco i lor dardi Scagliando; e alle mancanti ferree punte Tosto soccorron co'mezz'arsi pali, Di morir ferme in su i ripari prime. Acerbissimo nunzio, a Turno intanto Acca giunge, e gli narra il rio scompiglio: Annullate de'Volsci esser le squadre;

Cammilla uccisa; e sovrastar la piena De'nemici, cui Marte arride in guisa, Ch'ogni cosa travolta, già già stanno Sotto alle mura minacciosi. Turno, Pien di furor, l'aguato e i boschi scabri Abbandona: a ciò fare i crudi Fati Del magno Giove il traggono. S'è tolto Appena ei fuor dell'occupata selva, E al pian discende, che da opposta parte Enea co'suoi, già soverchiato il colle, L'abbandonato aperto bosco varca; Onde ambo i Duci con lor squadre intere Spronano a furia in ver le mura. Enea Sfumarsi innanzi il polveroso nembo Mira di Turno, che il precorre; e vede Dei Laurenti l'esercito in distanza: Turno, de'piedi il calpestío si sente, E dei cavalli l'alitar, da tergo: E già quasi il raggiungono; e conosce Che a lui co' Teucri il fero Enea sovrasta. Tosto azzuffarsi ambo vorrían, la sorte Tentar dell'armi: ma di Febo i lassi Destrier già presso al vasto Océano Ibéro Stan per tuffarsi col fiammante carro, Cedendo il cielo alla sorgente Notte. Quindi a difesa delle mura accampa Turno sott'esse; e in loro offesa, Enea.

## DELL'ENEIDE

## LIBRO DUODECIMO

 ${f V}_{
m isto}$  ha Turno i Latini infrante l'alme Recare, afflitti da infelice pugna; E tutti omai gli sguardi loro ei vede In sè rivolti, intimatori a lui Di sue promesse tante. Il cor nel petto Già gli si addoppia quindi; e, pria ch'uom parli, Avvampa ei già d'inestinguibil fiamma. Leon piagato in caccia Affrica vede Spesso infierir vieppiù, spiegando intera La tremenda sua forza, eretta scuote Sue dense giube la cervice, e lieto Nel fero aspetto impavido, si strappa L'infisso stral col digrignante ceffo Insanguinato: or tal, piagato Turno Nell'immenso suo orgoglio, vieppiù sempre Inferocisce. Al Re Latin vien egli, E gli favella in tai superbi accenti: È presto ognora Turno: invan gl'imbelli Teucri ridirsi e ricusar la pugna

Convenuta, ardirebbero: alla pugna, Eccomi, vengo: il sagrificio, i patti, Ne appresta, o Re; sian testimoni immoti D'essa i Latini. O ch'io, con questa destra, Manderò il Teucro esul dell'Asia a Stige, Col sol mio ferro il comun nostro oltraggio Vendicando; o di me vincitor egli, Sposa avrassi Lavinia. A lui risponde Il Re, con placid'animo: O tu, d'alti Sensi non men che di valor feroce, Giovane senza parì; a me si aspetta Con cura molta, e assai prudenza, or tutti Pesar tuoi rischi, e provveder sagace. Tuttora il regno del tuo padre Dauno Intero hai tu; molte cittadi inoltre, Cui ti acquistava il valor tuo. Non manca Nè l'auro pure a me finor, nè il core. Il Lazio e i campi di Laurento han pure Altre vergini in copia, illustri anch'esse Concedimi or, ch'io senza vel nessuno Apra a te il ver benchè spiacente; e fanne Tesoro tu. Ch'io non dovea mai sposa Mia figlia dare a niun Ausonio prisco, Da gran tempo ammonito uomini e Dei Aveanmi già. Conquiso io dall'affetto, Ch'a te porto; conquiso anco dai nodi D'affinitade anterior fra noi,

Come dai mesti pianti dell'amata Mia consorte; troncando ogni legame, Tolsi al genero Enea la già promessa Figlia, ed empio impugnai contr' esso l'armi. Quai sventure, qual guerra io m'abbia, o Turno. Da quel dì, ben tu il vedi; in aspri guai Tu immerso pure. Già due volte vinti Fummo in campal giornata: a stento in queste Mura gl'Itali avanzi or difendiamo: Latino sangue il Tebro scorre; il piano Vasto quant'è delle insepolte nostre Ossa ei biancheggia. Omai, che ondeggi incerto? Che più mi cangio omai? S'io presto a farmi, Estinto Turno, altri alleati e amici Pur sono; or perchè pria, vivo ed illeso Turno per anco, ogni contrasto appieno Non tolgo? I nostri Rutuli, e l'intera Italia, or che diran se a morte io traggo Te, Turno, (il ciel nol voglia!) mentre in sposa La figlia mia tu chiedi? Ah, tu ben pesa Le vicende di guerra; pietà senti Del tuo canuto genitore, afflitto D'Ardéa fra i muri, da te lungi or tanto. Ma già per questi detti non si piega La ferocia di Turno: anzi lo innaspra Ogni salúbre avviso. Appena loco Davagli il Re di favellare, ei grida:

Quel, che hai per me timore, ottimo padre, Per me il deponi; e di mia gloria a patto Sceglier mi lascia innanzi la mia morte. Armi ho pur io; miei dardi, il sangue anch'essi Bevon, scagliati da non fievol destra. Non sempre, no, colui terrassi al fianco La Diva madre sua, che il ravviluppi Fuggitivo tra nembi, ascosa sempre Sotto vani fantasmi. - Qui interrotto Vien ei dalla Regina, che piangente, Ed atterrita dal pugnar novello, Al bollente suo genero avvinghiavasi Moribonda ella quasi: Ahi, Turno! io pure, Sì, per queste mie lagrime, pel mio, Onor, (se a te d'Amata l'onor cale) Io pur te prego: unica speme omai Di mia vecchiezza tu; di me infelice Omai tu solo appoggio; e appoggio e lustro Tu della intera mia cadente casa; Di non venirne più co'Teucri a pugna, Ciò sol ti chieggo. Qual che a te si aspetti Fato in tal guerra, o Turno, a me pur anco Si aspetta: in un con te, fia pur ch'io sfugga Quest'abborrita luce. Enea, no, mai Suocera avrà me prigioniera e vinta. Lavinia, al favellar materno, irriga Di un mar di pianto le infiammate guance. T. II.

Tutto avvampante di modesto fuoco Vedesi il volto verginale; appunto Qual fora Indico avorio in ostro tinto, O intatto giglio al rosseggiar frammisto Di ardenti rose. Ebro d'amore, affissi Turno tien gli occhi nella vergin bella; Quindi il furor di guerra ognor più l'arde, E breve ei parla alla Regina: O madre, Deh col tuo pianto, e cogli auguri infausti, A me tu scorta or non ti fare; or, quando Combattitore a duro Marte io scendo: Ch'io pur nol posso differir, quand'anco Perir vi debba. Or nunzio, Idmon, tu vanne Al Frigio Re, con questi, a lui per certo Non accetti, miei sensi: Omai non egli, Al riapparir della rosata Aurora, Non più spinga ne' Rutuli i suoi Teucri: Posi e l'una e l'altr' oste: appien domane Il sangue nostro al guerreggiar dia fine: Lavinia in campo al vincitor sia preda.

Rapidamente involasi, ciò detto, Ver la sua stanza, ove altamente ei tosto Chiede il carro di guerra. Ardenti innanzi Venirgli mira, e in rimirargli ei gode, I be' destrieri, cui da Orizia stessa In nobil dono avea Pilunno: è vinta Dal lor candor la intatta neve; il sono

Da lor rattezza, l'aure. Ad essi intorno Si affaccendan solleciti i garzoni, Gli ampi petti palpando con le palme, E pettinando e lisciando i lor folti Crini indocili ergentisi. Si adatta La gran lorica agli omeri, ei frattanto, D'auro aspra tutta e d'oricalco: a un tempo Si va assestando e la spada è lo scudo E del cimier le rosseggianti penne: La spada, è quella, che al suo padre Dauno Già diè Vulcano, di sue man fattura, Attuffata rovente in mezzo a Stige. Afferra al fin sdegnosamente Turno L'asta robusta, che appoggiata sta Nel mezzo d'ampio portico a un'immensa Colonna. Spoglia dell'Aurunco Attórre, Da lui domato, è questa: or la brandisce Egli all'aure, gridando: O valid'asta, O, mai da me non invocata indarno, Del tuo grand'uopo è il giorno. Incarco degno Del magno Attór fosti alla destra; il sei Alla destra or di Turno: asta, nel core Piantati al Frigio effeminato; abbatti Quel corpo al suol, sì, ch'io con forte mano Smagliargli io possa la loríca, io trarlo Per le olezzanti inanellate imbelli Chiome, in vil polve insordidato. Invaso

Di cotai Furie tutto, il fiammeggiante Volto scintilla, gli scintillan gli occhi Bollenti brage. Indomito, rabbioso Tauro, in tal guisa, alla battaglia sfida Il suo rivale, in spaventevol suono Mugghiando: or contro un tronco aguzza l'ire, Or con robuste corna all'aure vane Cozza, preludio d'aspra pugna; e a cerchio Gran sabbia spande col picchiante piede.

Ma, d'altra parte, non men fero intanto Sorge a battaglia Enea nelle materne Armi; e, in se lieto del proposto scontro Onde aver fin dovrà la guerra, ei pure In suo coraggio freme. I Teucri, e il mesto Tremante Ascanio egli consola, e affida Coi Fati, ond'è presago. Al Re Latino Nunzj invía, che in suo nome accettin tosto La disfida di Turno in un coi patti.

Sorgea, de' monti ad inaurar le cime Il Sole; appena appena fuor dell'onde Spuntando i capi e le fiammanti nari Di sua ratta quadriga: e già nel piano, Sotto alle mura di Laurento eccelse, Yasto agone a battaglia ivan partendo Rutuli a Teucri. Han di cespugli erette L'are agli Dei, d'ambe le parti al pari Ora invocati: altri le fiamme e il puro

Fonte vi arrecan, di verbéna cinti Le tempia ascose sotto bianco velo. Il denso Ausonio esercito in lungo ordine D'astate schiere, fuori esce dall'ampie Porte: dai campi lor si scaglian fuori Quanti son quinci e quindi e Teucri e Etruschi, Sott'armi varie, a tutto ferro in atto Di battaglia addobbati; e i duci anch'essi, Trascorrendo qua e là, tutti ostro ed auro, A lor migliaja in mezzo; il forte Asíla, E, di Assáraco prole, il gran Mnestéo, E, de'cavalli il domator, Messápo, Nettunio germe. Udito il cenno appena, Infra lo spazio a lor prefisso schierasi L'uno esercito e l'altro: abbassan quindi Gli scudi, e piantan nel terreno l'aste. Allor le donne curíose, il volgo Inerme, i tardi vecchi, in folla intenti E su le torri e su i privati tetti, Sorgono; ed altri all'alte porte in cima.

Ma Giuno intanto, a sommo un colle (Albano Ora chiamato, innominato e oscuro Allora) quinci rimirando stava E Laurento, e gli eserciti, ed il campo. Tosto così la Dea parla a Giuturna, Ninfa, che a Turno è suora; a cui diè Giove Del virginal rapito fiore in prezzo,

L'alto dominio dei sonanti fonti E dei laghi, ivi presso: Onor dell' onde, Amatissima Diva, il sai ch'io sempre, Fra quante altre Latine al letto infido Asceser mai del magno Giove, io sempre Cara m'ebbi te sola, e ch'io pur darti Seggio volli nel Cielo: odi or, Giuturna, Se innocente son io del fier martíro, Che a te sovrasta. Io le tue mura, il tuo German, protessi io sempre, infin che parve Comportarlo Fortuna, infin che piacque Alle Parche il concedere che in fiore Durasse il Lazio: a disugual tenzone Or veggo il giovin correre, e appressarsi Il giorno estremo ed i nemici Fati: Non posso io, no, tal pattuita iniqua Pugna mirar cogli occhi miei. Tu suora Di Turno, ove giovargli in guisa alcuna Osassi tu, tentalo, il puoi. Fia forse Sorte concessa ai miseri men dura. Così Giuno parlavale; ed in pianto Prorompendo Giuturna, al vago petto Fea d'aspri colpi replicato oltraggio. Giunon ripiglia: Or, non di pianger tempo; Tempo è d'oprar sollecita, e sottrarre, Se riman mezzo, il tuo fratel da morte; S'altro non puoi, tu del duello i patti

Infrangi prima, ed a battaglia intera I guerrier tutti spingi. Osalo: il voglio. Poi che in tai detti incoraggita l'ebbe, Lasciolla: incerta, in duolo acerbo immersa Rimaneasi la Ninfa. – Ma, già in campo Scesi i Re sono. Ecco, Latin, sovr'alto Carro pomposo, a cui si aggiogan quattro Destrier superbi: al capo intorno intorno Sei raggi e sei, sfolgoreggianti in auro, Del Sole, origin di sua stirpe, gli almi Avíti raggi imítano: lo segue Turno, cui tiran due destrier di neve, Mentre in sua mano ei di ferrati dardi Una coppia brandisce. Entra nel campo Per altra parte Enea, del buon Romano Sangue alma fonte: il ciel tutt' arde ai lampi Di sue sacre armi e del divino scudo. Al fianco ha Giulio, della eccelsa Roma Speme seconda. Inoltransi: in ammanto Cándido, viene il Sacerdote all'are Ardenti già, traendovi le vittime Consecrate; una intona pura aquella. E di una scrosa setolosa il parto, Volgono i Re ver l'Oriente gli acchi; E, farro e sale in pria spurso su i eneri Delle vittime acceptan coi lar lavadi Delle cervici a sommo, ove a fazirla

S'abbia; e su l'are calici poi spandono. Quindi il divoto Enea, col ferro ignudo, In questi accenti orava: O Sole, invoco Te in testimonio; e il sii tu pure, o terra D'Ausonia, tu che già travagli tanti A me costasti; e testimon del mio Giurar, tu pure, omai men fera Diva, Saturnia Giuno, sii; supplice il chieggo: E tu, gran padre, onnipossente Giove; Marte, e tu, d'ogni guerra unico Nume: E voi pur chiamo in testimoni, o Fonti, O Fiumi, o Stagni, o Deità voi tutte E dell'alta etra, e del profondo mare: Ove d'Enea qui Turno abbiasi palma, Dovrem noi vinti alla città d'Evandro Ritrarci; e Ascanio, e i Teucri miei, per sempre Intera pace a questi campi, a questi Regni, godersi lasceranno. Ov'abbia Marte benigno (e tale anzi lo spero, E il voglian meco i Numi!) a darmi d'esso Più giusta palma; allor non io per questo Gl' Itali voglio sottoposti ai Teucri, Ne a me l'impero arrogo: io sol vo'ch'ambe Le invitte genti a patti eguali avvinca Sacra amistade eterna. Il culto, e i Numi Io darò loro: il sommo impero, e l'armi Il Re Latin mio suocero ministri:

•

Fondino intanto i Teucri miei novella Cittade, ed abbia da Lavinia il nome.

Primo parlava Enea così: Soggiunge Tosto Latino, al ciel la destra e gli occhi Ergendo: Io pure, o Enea, per questa terra, Pel mar, pel cielo, pel bifronte Giano, Per la gemina prole di Latona, Per la possanza degl' Inferni Iddii, Pe'feri penetrali ampj di Pluto; Io pur, qui giuro, e l'are tocco, e attesto Le avvampanti lor fiamme, i lor gran Numi: M'oda l'eccelso Genitor, che suole Sancir col fulmin suo gli umani giuri. Qual, ch'or l'evento sia, mai non vedranno Gl'Itali infranta questa pace, mai: Nè soffrirò che da'miei patti alcuna Forza giammai me svolga; e tal foss' anco Sovrana forza, che a stemprar bastasse Nel mar la terra, o nell'Averno il Cielo. Ah sì, pria questo scettro che in man tengo, (D'arbor già ramo, in artefatto bronzo Racchiuso ora, ed incarco ai Re Latini) Sì, questo scettro pria di fiori e foglie Rinverdito vedrassi, anzi ch'io manchi Al presente mio giuro. In cotai detti Ivan lor patti avvalorando i Regi, De' Proci in mezzo: svenano essi quindi T. II.

1.

Le consecrate vittime, e seconda Del rito, e dell'estratte palpitanti Viscere colmi su gli ardenti altari Offron gli aurei bacini. - Ma incomincia Già già a parere ai Rutuli tal pugna Dispari troppo; e gli animi a turbarsi In lor vieppiù, quanto dappresso i duci Vedendo più, le disuguali forze Osservandone vanno. Anco si accresce Temenza in lor, mirando venir Turno Con dimessi occhi, tacito, ed in volto Pallido e smunto in supplice atto all'ara. Del mormorar de'Rutuli si avvede Giuturna tosto; e gli animi, che ondeggiano Dubbj ognora vieppiù, sì ben scorge ella, Che a vol si scaglia infra le schiere, e assume Di Camerte il sembiante. Era costui Di schiatta illustre, e di valente padre Valentissimo figlio. Ivi frammista Ai guerrieri Giuturna assai pur dotta, Sotto il mentito aspetto va spandendo Varj gridi, così: Vergogna or dunque Voi non martira, o Rutuli, in esporre Per guerrier tanti un sol guerriero a morte? Pari altrui non siam noi, numero e forza? Ecco, e gli Arcadi, e i Teucri, e le fatali Tirrene squadre a Turno infeste, or tutti

Eccoli a noi davanti: eppur, se noi
Da corpo a corpo affronteremli appena
Avrem ciascun con chi azzuffarci. Intanto,
Abbenchè vinto, avrà pur fama Turno,
Ch'ergerallo fra i Numi a cui se stesso
In voto egli offre; immortal grido avranne:
Noi che ozíosi spettatori in campo
Ci stemmo, privi della patria un giorno,
A Signor feri obbediremo a forza.

A tai detti più ognor serpeggia e cresce Il dubitare, il susurrar; più accendesi Infra'giovani Rutuli l'ardire: E già vanno cangiandosi gli stessi Laurentini, e Latini. Or dianzi pace Bramavan tutti, e securtade, e posa: Armi or gridano a gara, e nullo il patto Braman di Turno, la cui dura sorte Compiangon già. Vi aggiunge allor Giuturna Alto celeste e vie maggior portento, E più opportuno, di quant'altri unquanco Turbasser le deluse Itale menti. Volando stava un fulvo augel di Giove Su per l'etra fiammante, e a se dinanzi Sonoro stormo di marini augelli Cacciava al lido in fuga: ecco, ad un tratto Piombar nell'onde l'aquila e coi feri Adunchi artigli un maestoso cigno

Afferrato rapire. A cotal vista Volgonsi intenti gl'Itali. Ma, strano Prodigio, il dianzi fuggitivo stúolo Dell' aligera turba, or d'alte grida L'aure empiendo, si attergan densi in guisa D'atro nembo al sovrano augel rapace, E l'incalzano, e sforzanlo a lasciarsi Cader nell'acque di sua preda il pondo, E asconder sè fra le più eccelse nubi. L'augurio allora i Rutuli coi gridi Adorando, a pugnar già omai disposti, Dall'augure Tolunnio odonsi pria Parlar così: Questo, ben questo, è il segno Da'voti miei già sospirato: il Nume Benigno accetto, e riconosco. O voi Rutuli, a cui, quasi a palustre stormo D'imbelli augei, far forza pur si attenta Empio stranier, che i vostri lidi insulta; Date or di piglio ai brandi, io son, io, 'I duce: Ei fuggirassi, e per gl'immensi mari L'ali sciorrà. Su, vi addensate in nembo Voi d'unanime guerra; al Re, già quasi A voi rapito, or sian vostr'armi schermo.

Tolunnio tace: e nelle opposte schiere Suo dardo ei scaglia, e in un sè stesso: il cerro Con fermo vol stridendo l'aure fende. Suonare il dardo, ed innalzarsi un urlo,

E scompigliarsi le falangi, e in vampe Scoppiar lo sdegno de'bollenti petti, E solo un punto. Ivi di contro, in armi Stavan per sorte i figli di Gilippo Arcade, a lui dalla fedel Tirrena Consorte procreati: ed è il fraterno Drappello, eletti giovani ben nove. Di Tolunnio lo strale un di costoro, Dove il balteo s'affibbia, a mezzo il corpo Trafigge, e in su l'arena il giovin vago Nelle sue splendid'armi morto stende. Già dei fratelli l'animosa squadra Inferocita dal dolore, i brandi Disnudan ratti gli uni, ai dardi gli altri Dan di piglio, e si avventan, d'ira ciechi, Ai Laurenti, che anch'essi a lor già sopra Correan feroci. In folla inondan tosto, Di qua, di là per sostenerli, e i Teucri, E gli Agillini, e gli Arcadi. Sol una Brama infiamma ogni esercito, la pugna. Precipitate a terra l'are; il cielo Di strali in nembo torbido si addensa, Onde il ferro diluvia; i sacri fuochi Son profanati, e i sacri nappi. In fuga, Ecco, il Re stesso andarne, e gli oltraggiati Numi portarsen dell'infranto patto. Chra furia al carro i suoi destrieri aggioga:

Chi balza in sella e snuda il brando e corre. Impaziente di pugnar, Messápo Spinge a volo il corsier contro al Tirreno Auleste Re, delle sue regie insegne Fregiatosi: atterrito, Auleste arretrasi, E infra gli altari, che a lui stan da tergo, Avviluppasi, misero; e cadendo Percuote in essi il capo. Ma già sopra Gli sta Messápo fervido, con l'asta, E dal destrier sublime con l'immensa Ferrata trave in terra lo conficca, Ai preghi suoi sol rispondendo: muori, Vittima tu, più grata ai sommi Dei. Di Messápo su l'orme, Itali a gara Dispoglian già le ancor tiepide membra D'Auleste, Afferra Corinéo dall'are. Uno stizzo mezz' arso ancor fiammante, E il caccia in volto ad Ebuso, che viengli, Per lui piagare, incontro. Avvampa tosto Inarsicciata fumida la barba Prolissa e molta d'Ébuso: e mentr'egli Turbato ondeggia, gli ha nel crin piantata Corinéo la man manca, onde lo atterra; E sul corpo pontando col ginocchio, Da un fianco all'altro con la spada il passa. Also, pastor, che in prima schiera fugge Tra dardi e dardi, vedesi incalzato

Da Podalirio, che col brando ignudo Soprarrivagli già: rivoltosi Also, Con la scure gli spacca in due la testa, Giù dalla fronte al mento. Irriga l'armi Il sangue a rivi; e in sempiterna notte Chiuse ha le luci Podalirio. — Intanto, Religioso, iva brandendo in alto La inerme destre, Enea; senz'elmo, in suono Minaccevole, ai suoi gridando a un tempo: Dove correte? or, qual repente insorge Cagion di guerra? a freno, a fren, deb, l'ire! È sacro il patto, e n'abbiam ferme appieno Le leggi invíolabili: a me solo Lice la pugna omai; me sol si lasci Combatter qui, senza un timore al mondo. Convalidar con questa destra i patti, Ben io saprommi: ostia a me sacra, è Turno. Fra queste voci sue, stridulo strale, Ecco, per l'aure ad impiagarlo vola. Di qual man, di qual arco egli esca, è ignoto. Gloria ai Rutuli tanta, o il caso, o un Dio Concedesse, soppressa ognor la fama Del colpo insigne giacquesi; nè mai Uom si vantò dell' impiagato Enea.

Turno, al veder fuor della mischia trarre Enea ferito, e perturbarsi i Teucri Suoi duci, ei tosto di novella speme

### 248 DELL'ENEIDE

Fervido avvampa: Armi, e destrieri, ei grida: Balzato è già sovra il superbo carro; E, strette in man le redini, qual lampo Scorrendo intorno, a molti Eroi dà morte; Molti ei ne stende semivivi: infrante Le intere file or schiaccia con l'ardenti Ruote; ora l'aste, che ai fuggenti ei strappa, Nei fuggenti riscaglia. È tale appunto Del gelid' Ebro in riva il sanguinoso Marte, allor ch'efferato, il ferreo scudo Picchiando, ei spinge a tutta briglia in zuffa I destrier furibondi: essi, più ratti E di Noto e di Zeffiro, divorano L'immenso piano; per la Tracia tutta Lor calpestío sonante alto rimbomba; Al divin carro intorno, atro corteggio, Volan l'Ire, e l'Insidie, e il Terror fero. Spinge or così l'irrequiéto Turno I fumanti cavalli all'armi in mezzo: Gli uccisi insulta, (miseri!) e di polve E di sangue e di membra: orrido un misto Schizzar fan lungi le volanti zampe. Uccisi ha Turno già, da corpo a corpo, Tamiri e Folo; ed ha da lungi uccisi Sténelo pria; poi Glauco, e Lade, entrambi D'Imbraso figli, e di armature uguali Dal Licio padre in lor partenza ornati:

Perchè al par combattessero, ed al pari Vinte dai lor destrier lasciasser l'aure. Per altra parte, ove il pugnar più ferve Si precipita Euméde: egregia ei vanta La stirpe in guerra: trae dall'avo il nome; Dal genitor Dolone, il nerbo e il core: Da quel Dolon, ch'esploratore al campo Già inviato de' Greci, ardiva ai Teucri Dell'oscura opra sua chiedere in prezzo. Del non per anco vinto Achille il carro. Ma ne ottenn' egli all' ardimento insano Mercè ben altra dal fero Tidíde; Nè i destrieri ei chiedea mai più d'Achille. In questo figlio di Dolone or dunque Posti appena da lungi ha gli occhi Turno, Pria col volante dardo ebbel raggiunto; Gli è sopra quindi co'destrier veloci: Già gli arresta, giù balza, e in terra il coglie Steso ferito esanime: gli appunta Il piè sul collo, e il mal brandito ferro Dalla destra strappandogli, gliel pianta Profondamente in gola; e in un gli grida: Ecco, o Trojan, que' campi Ausonii tuoi, Di tua vittoria premio: or misurarli Puoi col tuo corpo tu: mercede è questa Di chi me provocare osa col brando; Così voi lascia erger cittadi Turno.

Quindi ad Euméde ei tosto accoppia Asbúte, Saettandolo; e Cloro anco v'aggiunge, E Tersíloco, e Sibari, e Daréte; E Timéto, già in terra: ei v'era dianzi, Dal suo destriero a capo in giù scagliato. Come davanti al Tracio Borea l'onde Dell'alto Egéo sonanti al lido affollansi, E, donde il fiato impetuoso spira', Sfuman del ciel le nubi tutte: or tali, Davanti a Turno cedono, rivolgonsi, Romponsi, fuggon le nemiche schiere, Per tutto, ov'ei la via si schiude. Il porta Il fero impeto suo; l'aure egli squarcia Dal ratto carro col cimier sublime. Insofferente Fégeo si para Al suo furor davanti; oso far fronte Alla volante foga de' destrieri, Con mano i lor spumosi freni afferra, Ritorcendoli. Appeso ergesi tutto Dall'erte lor cervici, e strascinato Ne va così, gran tratto: intanto arrivagli La lunga lancia di Turno, che passa Per la doppia loríca, e a fior di pelle A piagarlo pur giunge. Fégeo allora Lascia i destrieri onde allentato ha il corso, Con brando e scudo andando a Turno addosso; E ajuto intanto iva chiedendo a'suoi.

Ma a terra lo precipita la ruota; E, ratto al par del fervid'asse, Turno Dove confina alla corazza l'elmo La fera spada intromettendo, ei spicca Di Fégeo il capo, e lascia in campo il tronco.

Mentre così fra stragi Turno vince, Dal fido Acáte e da Mnestéo, vien tratto Ver le sue tende Enea, sangue grondante. E Ascanio al fianco gli è, mentr'ei su l'alta Asta appoggiato a gran stento strascinasi. Freme Enea dell'ostacolo, ed a forza Strappar vuol dalla piaga il rotto dardo. Solo rimedio il più spedito ei stima: Allarghingli col ferro pur la piaga Cotanto addentro, che n'estraggan tosto La punta ostil: pur che in battaglia ei rieda. Ecco, per medic'arte accetto a Febo Japi, più ch'altri assai; di Giaso è figlio: Preso di lui già fortemente Apollo, L'arti sue somme in don gli offría; la cetra, Il vaticinio, e l'infallibil arco. Ma Japi, al padre Giaso a morte infermo Protrar volendo i giorni, il don prepose Di ben scerner dell'erbe le virtudi, E la vitale medica scienza: Pago l'umil suo cor d'un'arte muta. Ad ambe mani Enea pontando stassi

Su l'asta poderosa, in doglie acerbe: A ciglio asciutto, immobil sta fra i lai De'suoi Teucri e d'Ascanio, ond'ei si accerchia. Succinto in veste, alla Peonia foggia, L'esperta mano va adoprando indarno L'antico Japi, e le Febée possenti · Medich'erbe: sta saldo in piaga il ferro, E niega indocil le tenaci force Seguire. Omai vien meno e l'arte e Apollo: E vieppiù sempre intanto in campo cresce. La fera pugna; e già s'inoltra. Un nembo Già già di polve al padiglion dintorno L'aure offusca: venir ver essi in corso Odon cavalli, e in mezzo al campo dardi Veggion cader; de'vincitor già gli urli, Già i sospir de'morenti, in tristo suono Quivi assordano l'etra. – Al fin si sdegna, Citeréa, che a soffrir doglia cotanta Abbia il suo figlio dall'ignobil piaga. Di sua mano ella stessa in Creta quindi Coglie dittamo Idéo; stelo, su cui Purpureo fior tra foglie adulte olezza: Erba salúbre, alle selvagge capre Ben nota allor che infisso telo impiaga Il tergo loro. Acchiusa in folta nube Venere arreca il dittamo, e di furto Entro le medich'acque, ond'eran colmi

Quivi molti aurei vasi, ebbelo infuso, Misto pur di odorosa panacéa, E d'almi sughi d'ambrosia celeste. Japi nol sa: prosiegue ei con la tremula Sua destra a fomentar pur di quell'acque La piaga: ecco, sparirne a un tratto il duolo, Stagnarsi il sangue, e fuori uscir dall'imo Della ferita lo spontaneo strale Lieve lieve alla man di Japi dietro: E risanato interamente a un tratto Resta Enea. L'armi, su, l'armi all'Eroe Rechinsi tosto; or, che indugiate? Esclama Japi: e di Japi al grido, i Teucri in guerra Si riaccendon già. Prosegue ei quindi: No, l'arte mia non è, non la mortale Mia destra, ch'oggi te risana, Enea; Sovruman' arte di sovrano Nume Te salva; e in campo a vieppiù eccelse imprese Or ti rimanda. Il magno Duce avvampa Già di pugnar: ecco, affibbiato ha l'auro Degli stinieri: ogni ritardo abborre: L'asta brandisce: agli omeri, ed al fianco Scudo e loríca, usato incarco, ei torna. Già, di tutt'arme in punto, Ascanio al petto Si stringe ei fra le braccia, e fuor dell'elmo Fidi baci donandogli: Tu impara, Giovinetto da me, (gli grida) impara

Da me i travagli e il valor vero: norma Altri a te dien di prospera fortuna. Or securtà dalla mia destra in guerra, Ed alto stato avrai. Tu in breve adulto Rimembra poi la virtù nostra, e sprone Ti sieno al cor del genitore Enea, Dell'avo Ettórre i generosi esempli.

Ciò dette, esce magnanimo dal vallo, L'immane asta scuotendo: a lui si attergano, Impetuosa calca, i Teucri, a cui Son duci Antéo, Mnestéo. Tutto si annotta Il campo allora in cieca polve: il suolo Sconvolto trema al calpestío tonante. Turno, da opposta altura venir vede Il grand'impeto; il veggono gli Ausoni; Scorre a ciascun per le midolle un fero Gelo. De'Teucri passi ode e conosce Giuturna il suon primiera; e prima fugge Esterrefatta. A volo Enea s'inoltra Nell'atro nembo di sua immensa possa. Qual per l'onde marine scatenato Turbo sul lido a precipizio piomba, Messi schiantando ed arbori; terrore Già dei cultori alle presaghe menti, Pria che incalzando la sonante foga Dei procellosi venti, orrida strage Quivi ei recasse: or tale appunto Enea,

L'impetuosa irresistibil densa Massa guerriera nei nemici spinge. Timbréo, di spada, il forte Osíri uccide: Trafitto Archezio è da Mnestéo; da Gía Trafitto Ufente, ed Epulon da Acáte. Estinto è pur quell'augure Tolunnio, Che il patto infranger, saettando iniquo, Ardía primiero. Al suo cader, si estolle Al ciel di grida alto fragore; e in rotta Fuggiaschi allora, in polveroso solco Danno i Rutuli il tergo. Enea non degna, Nè i fuggenti raggiunger, nè dar morte A quei, che ancor combatton di piè fermo, Nè a quei, ch'ancor saettano da lungi: Sol Turno ei segue a cieca pugna in mezzo: Turno solo ei ricerca, e Turno appella.

Quindi atterrita ognor vieppiù Giuturna, Vien del fratello al carro, e giù balzarne Fa il suo auriga Metisco, in terra steso Lungi lasciandol dai destrier veloci; E in sua vece le redini afferrando, Salita v'è; gli atti, la voce, il volto, Al guidatore assimilata. Appunto Qual rondinella bruna agli atri intorno D'alto edificio signoril svolazza Di su, di giù, di picciol esca in cerca, Ond'ella i suoi garruli nidi impingui;

- E schiamazzando e assordando, rimbomba Or fra gli eccelsi portici, or su l'onde Di ameni stagni: in cotal guisa intorno Ai nemici rattissima trascorre Qua e là Giuturna col volante carro; Mostra ella Turno trionfante a tutti, Pugnar nol lascia con alcuno; e tratto A poco a poco per oblique vie L'ha della mischia. - Enea, più brevi giri Facendo interni a vol, venirne ei tenta Alle fugaci orme di Turno innanzi, E ad alta voce infra le rotte schiere Lo va chiamando intanto. Ma, Giuturna, Venir pedone a sè da fronte appena Da lungi il vede, in tempo ognor rivolti Ell'ha gli alati corridori altrove. Or, che farassi Enea? dubbioso ondeggia In gran tempesta di contrarie brame. Messápo intanto di due dardi armato Drizza il corso ad Enea: con ferma destra Un glie n'avventa: flessile, volante, E ben ferrata canna. Udíane il fischio Enea nell'aure: ei tosto stassi, e incurvasi Rannicchiandosi all'ampio scudo sotto: Passa l'ardente stral sovr'esso, e abbatte, L'elmo lambendo e del cimier le penne. Or sì davver gli si rigonfia in petto

L'ira; sforzato or dall'insidie altrui. Qua e là vedendo il fraudolento carro Di Turno errar, i violati altari Ne attesta e Giove: e al fin si scaglia ei pure A intera guerra; incominciando strage Tremenda, in Marte prospero; a null'uomo Perdonando egli omai; rotto ogni freno All'alto furor suo. — Ma, qual mai Nume Sublimi tanto or spirerammi i carmi Pari alle stragi e ai tanti estinti duci, Onde a vicenda van coprendo il piano E Turno e il Teucro Eroe? Sì orrenda pugna Fra genti, un di poscia in perpetua pace Avvinte, allora acconsentisti, o Giove? Al Rutulo Sucrón, che ostacol primo Stava de'Teucri all'impeto, la fera Spada tra costa e costa Enea piantava, Dove più ratto troncasi la vita. Turno, pedon balzando, Amico uccide, (Trattolo a forza pria giù dal cavallo) E il suo fratel Díore; in questo ei spinge, Per far sì che s'arretri, la lung'asta; L'altro ei svena col brando: ambo al sublime Carro ha sospese le già tronche teste Sangue stillanti, e via le porta a volo. Ma in uno scontro solo Enea trafigge Tanai, Talóne, e il pro'Cetégo: ad essi T. II.

Morto anco aggiunge il mesto Onite, prole Della madre Peridia, e onor di Tebe. E Turno ha uccisi due fratei, che in guerra Licia invía da'suoi campi a Febo sacri; E inoltre, il giovin Arcade Menéte, Indarno alieno dal servire a Marte. Nascea costui di poveri parenti Appo l'acque pescifere di Lerna: Pescando ei quivi, d'ogni pompa ignaro, Al genitor che gli altrui campi arava, Coll'arte sua porgea debile ajuto. Come vorace fiamma, ove da opposte Parte si appicchi in secca selva ingombra Di scoppiettanti lauri; ovver, quai gonfi Precipitosi fiumi rimbombanti A fronte al pian spumosi concorrendo, S'apron d'immensa strage orrida via: Tai nella pugna, impetuosi entrambi, Inondano, trascorrono, devastano Turno ed Enea. Ben ferve, ora ben ferve Dell'ire lor l'atra tempesta; or vassi A tutta possa in cieca morte; ha vinte Il rio furor quelle indomabili alme. Scaglia Enea su Murrano il turbin fero D'ampio rotante masso, e al suol l'ha steso; Murran, ch'atavi ed avi e regio antiquo Latino sangue di vantar non resta.

Fra le ruote e le redini, dal carro Ei precipita; e involto, strascinato, L'unghie il calpestan dei destrier suoi stessi, Che immemori di lui fuggono. Piantasi Davanti ai passi furíosi d'Ilo Vegnente a lui di contro, il magno Turno, E saettando inchiodagli le tempia Entro l'aurato elmetto. Nè sottratto T'ebbe, o Cretéo, da Turno la tua destra, Su l'altre tutte Achive destre invitta. Nè te, Cupenco, i Numi tuoi salvaro Dalla spada d'Enea sopraggiungente; Nulla indugiò, nulla al tuo petto valse, Del proteso tuo grave scudo il bronzo; Ahi te infelice! E, dei Laurenti campi Vasto spazio ingombrando, ivi pur cadi, O tu, cui mai nè le falangi Argive, Nè il distruttor di Príamo e di Troja Achille, unqua domaro; ivi la morte, Eolo, pur ti aspettava: eccelso ostello D'Ida alle falde avevi, eccelso ostello T'era Lirnesso; or tomba è a te Laurento. Tutte azzuffate, e le Latine schiere Sono, e le Teucre. Il forte Asíla; il prode Seresto; le leggiere equestri torme Dell'Arcadico Evandro; le falangi Tosche; Mnestéo; Messápo; a prova ognuno

Gl'incessanti inauditi ultimi sforzi Fan di lor possa: orrida pugna immensa. Qui improvviso pensiero al figlio Enea Venere inspira; ch' ei rivolga a fretta Contro Laurento le sue squadre, e nuovo Terror con tale inaspettato assalto Porti ai Latini. Enea, che intorno intorno Gli occhi intenti inviava pur su l'orme Di Turno, a un tratto la città vede anco Tranquilla starsi, impunemente, immune Da tanta guerra. In lui la brama tosto Di maggior pugna avvampa. A se chiamati Ha i duci: ecco, Muestéo, Sergesto, ed altri, E Teucri fanti in folla, ampia corona Fanno, addensata d'aste e dardi e scudi, Dintorno a lui, che in alto ivi salito Sovra un tumulo stassi, e a lor favella: Senza indugiar nè un sol momento, a gara, Tutti obbediscan me: per noi sta Giove. Oggi, o Latino e il regno suo dovranno Da noi ricever giogo, o ch'oggi al suolo

Agguaglierò quelle superbe torri, Cener farò quella cittade, ond'esce Ogni seme di guerra. Attender forse

Degg'io, che al fin meco a tenzon venirne Turno si degni? il di già vinto Turno? Quella, quella è dell'empia guerra il fonte,

. (

Quella città. Fiaccole or tosto, o Teucri; La fiamma, il ferro a rimembrar lor venga Gl'infranti patti. Enea qui tace: e ratti Di conio in forma ammassansi foltissimi Guerrieri a gara, e in massa marcian contro Alle mura. Le scale di repente Sorgon; repente la minace fiamma Appare. Altri già volano alle porte, Trucidandone quanti incontro fansi; Saettan altri, e de'lor dardi il cielo Oscurano. Stendendo alta la destra Ver la città, vien oltre Enea tra i primi; Contro il Re loro amare grida estolle: Del già due volte infranto accordo incolpa · Il sol Latino; e i Numi eterni attesta, Ch'ei di nuovo or lo tragge a forza in guerra. Fra gli atterriti cittadini insorge Discorde avviso: spalancar le porte Gli uni vonno, e su i muri inerme trarre Lo stesso loro Re: gli altri, a difesa, Danno all'armi di piglio. In simil guisa Chiuse di roso masso infra le cieche Latébre l'api, se il pastor le incalza Nei lor recessi col nemico fumo, Di loro sorte incerte svolazzando Pe'cerei tetti, stridono furenti Dall'atro odore inarsicciate: all'aura

Ergesi il fumo e la romba e il ronzío Dalle cupe caverne rimbombanti.

Ma ai Latini, sì afflitti, altra s'aggiunge Calamità, che di tumulto e pianto Tutta riempie la cittade. Appena Vedea dall'alto la Regina i Teucri Venir contro Laurento, e già le incese Tede avventarvi, nol vietando alcuna Rutula schiera; ella in battaglia spento Turno estimando, (ahi misera!) dal fero Duolo improvviso, insana, ella se stessa Capo, cagion di tanti guai sè sola . Ad alta voce accusa. E ognor più sempre Infuríata urlando, alíenata, Di dosso al fin la porpora si strappa; E con rabide mani ne attorciglia Micidíale infame cappio, a cui Da un'alta trave accomandato, in preda Tutto abbandona (infelice!) il suo corpo. Tal morte udendo le Latine donne, Prima di tutte agli aurei crini oltraggio Fa di sua mano, e alle rosate guance, La sua figlia Lavinia: in stuol fremente L'accerchian l'altre; e della reggia lungi Gli ululati risuonano. Ne vola Quindi per tutta la cittade il mesto Annunzio. Ogni uom perde coraggio. I panni

Si squarcia il Re, la spaventevol morte Udendo; e in sè della rovina intera Di Laurento presago, il bianco crine Di vil cenere aspergesi: ne incolpa Se stesso assai, del non aversi ei pria Scelto a genero Enea. — Nel più rimoto Lato frattanto dell'opposto piano Turno incalzando alquanti fuggitivi Sen va; men ratto ognor, perchè men ratti Van vieppù sempre i suoi stanchi destrieri. Sordo un fragor per l'aure a lui pur vola Funesto; onde un tal poco egli in orecchi Stavasi: ed ecco, un suon venir confuso Dalla città, misto di pianti e d'urla. Oimè! qual pianto immenso or dalle mura? Qual fragor vario indi prorompe? e attonito Stringe, in ciò dir, le redini, e s'arresta. Ma Giuturna, che a lui mentito auriga Serve in aspetto di Metísco, in questi Detti al fratel parlava: I Teucri, i Teucri, Turno, incalziam qui, donde in rotta vanno; Altri de'nostri alla città fian schermo. Pel pian trascorre in molta strage Enea, Fra gl'Itali; facciam de'Teucri or noi Strage più vasta; in nulla uscir del campo Minor d'Enea tu dei. Turno risponde: O suora mia, conobbiti dal punto,

Già fin d'allor, che ad arte disturbavi I patti, entrando tu in battaglia; ed ora Male, o Diva, ti ascondi. Ma, dal Cielo Chi t'inviò di tanti affanni a parte? Forse a veder dal misero fratello La cruda morte vieni? A me qual altro Scampo riman, che morte? Io stesso, io vidi Cadermi innanzi quel Murran mio fido Fra quanti altri restavanmi; da immensa Piaga vinto quel grande, e me per nome In suo cader chiamando. Ufente anch'egli, Per non veder l'infamia nostra, cadde, Infelice! e n'han l'armi e il corpo i Teucri. Struggere i tetti or lascierò? null'altra Sventura omai ne manca: agl'insolenti Detti di Drance, di mia mano io schermo Or non farò? dar fuggitivo il tergo Vedrassi Turno? or, fia il morir sì grave? Poichè avversi ho i Celesti, o voi d'Averno Feri Dei, voi propizi or mi accogliete. Dell'infrazion sagrilega dei patti Ombra innocente a voi discendo, io puro, E in nulla mai degenere dagli avi.

Tace appena; ed a volo, ecco, venirne Per mezzo l'oste, su destrier spumante, Ferito in volto da uno stral, Sagéte: Ver Turno ei si precipita, implorandolo

A nome: O Turno, abbi de'tuoi pietade; Posta è in te la nostr'ultima salvezza. Folgor di guerra Enea, l'Itale rocche Al suol minaccia ei d'adeguare; a tutti L'eccidio estremo omai sovrasta: ai muri Già si avventan le faci: in te sol gli occhi Rivolgono i Latini, da te pendono: Il Re pur anco in forse sta, qual debba Genero scerre, e qual preporre ajuto. Sappi inoltre, che-Amata, a te pur tanto Propensa ognor, di propria man si uccise Il di fuggendo. Or soli il forte Atína, E Messápo, fann'argine ai nemici Su l'alte porte: a lor dintorno ondeggia Di brandi orrida folta ferrea messe Vario-mista: e tu intanto in vuoto piano Il carro aggiri? Ammutolito, affigge Gli occhi al suol Turno, al fero annunzio: ei sente Bollirsi a prova nel profondo petto Ira, insania, dolore, amor, vergogna, E la virtù conscia a se stessa. Al primo Ríapparir di sua ragion, disgombre Della mente le tenebre, alle mura Torbido in atto gli avvampanti sguardi, Sovra il carro alto ergendosi, ei rivolge. Scorge ivi tosto in vorticose ruote Salirne al ciel le fiamme d'una torre,

Già da lui stesso di robuste travi
Costrutta, all'alto, di sublimi ponti
Munita; in base, a curri sovrapposta.
Vince omai, vince, il crudo Fato; o suora,
Tu di oppormiti cessa: ivi si voli,
Dove me tragge o dura sorte o un Die.
Fermo son di combatter contro Enea;
Ogni aspra morte di affrontar son fermo.
No, non vedrai, germana, omai più a lungo
Me di mia gloria orbato: or; deh, concedi
Che il mio estremo furor tutto sprigioni.

Turno qui tace: e giù dal carro un balzo, Qual lampo, ei spicca; e già pel piano a volo, Dardi affrontando, e schiere scompigliando, Ha la sorella in pianto abbandonata. Come talor precipitar dall'alpe Vedesi enorme masso, a cui dier spinta O burrascosi venti, o immensa foga Di torbid'acque, o vetustà pur anco Corrodendolo: balzi orridi vasti Fa il traboccante fragoroso monte, Selve, armenti, pastor, capanne in fondo Seco traendo avviluppati: or ecco, Tal fra le ostili squadre apresi strada Precipitoso Turno. È giunto ai muri, Ove di dardi più si assordan l'aure, Ove più sangue il suolo inonda. Ivi egli,

Pria con mano accennando, ad alta voce Così incomincia: O Rutuli, o Latini, Cessate omai dall'armi voi: sol mia, Qual ch'abbia evento, ell'è la pugna: io solo Brandir qui il ferro, il víolato patto Per voi scontar, qui sol debb'io. Di mezzo Tutti allora traendosi, dan loco.

Ma il nome appena risuonar di Turno Ode il valente Enea, le già assalite Rocche e i muri tralascia, ogni altra impresa Interrompendo a furia: il cor di gioja Balzagli in petto, e con rimbombo orrendo Nell'armi sue s'inoltra. Tal torreggia Ato il gran monte, od Erice, o lo stesso Magno Appennin, quando l'eccelsa cima Più altera va del suo nevoso serto, Quando più l'elci sue robuste ei crolla. Tutti allora i guerrieri, Itali, e Teucri, E Rutuli, rivolti a gara han quivi Gli occhi intenti; restando altri dal cozzo Degli arieti feroci, altri dall'alte Mura gli archi allentando. Il Re Latino Mira, attonito ei pure, a tenzon fera Venir duo tali Eroi, cui già dier culla Regioni disgiunte pur cotanto. Tosto che vuoto in spazioso campo L'arringo appare, i due campion, da lungi

Pria lor aste slanciatisi, l'un l'altro Corrono a fronte ad incontrarsi. Il bronzo Dei risonanti scudi urtasi; il suolo Sotto rimbomba al martellar veloce Dei duri brandi. Il cieco caso a petto Sta col valor, del pari. Appunto in guisa Che al Sila in cima, od al Taburno, in pugna Cozzan rabbiosi con le ferree corna Duo tauri egregj; intimoriti stansi Segregati i pastori; il vasto armento Delle giovenche muto ondeggia, a quale Dei duo duci obbedir dovranno ancelle; Ferocemente a prova intanto i tauri Nelle spalle, ne'colli ampie sanguigne Finestre squarcian, de'lor urli tutta L'alta foresta rimugghiando: or tali S'urtan Turno ed Enea; l'etra s'ingombra D'alto fragore. Il magno Giove, in lance Sta librando del pari i varj Fati D'ambo i guerrier, qual trionfar qui debba, Qual soggiacere. A tutta possa, in alto, Ecco, Turno col brando ergesi, e spera A due mani piombando impunemente Sovr' Enea: va de' Teucri al cielo un grido, E dei Latini palpitanti; pendono Quindi amendue gli eserciti. Ma infido Rompesi il brando in sul Teucro elmo; inerme

Così lasciando di Turno il furore, Già con la fuga or di ajutarsi astretto. Carca la destra dell'incognit'elsa Vistosi, l'ali più che l'Euro ratte Turno al piede impennò. Fama è, ch'entrando Egli a fretta in battaglia, si slanciasse, Senza aver cinta la paterna spada, Sovra il carro; onde poscia a caso il ferro Del suo auríga Metísco ebbe impugnato, Fuor di sè quasi. E fu bastante spada Finchè Teucri fuggiaschi ei pur mietea: Ma, giunto or contro alla celeste tempra Delle Vulcanich' armi, il mortal brando, Qual fragil ghiaccio, spezzasi in minuzzoli, Che brillan sparti in su la bionda arena. Turno perciò qua e là pel vasto agone Si aggira insano; ma racchiuso ei stassi D'ogni intorno dai Teucri in folte torme; E inoltre, quinci da palude immensa, Quindi, dall'ardue mura. A vol frattanto Lo va inseguendo Enea, benchè spossate Per la recente piaga le ginocchia Talor d'alquanto gli allentino il corso. Ma invan, ch'ei vie più ardente si fa forza, E su l'orme fugaci ei stampa l'orme A un punto quasi. Così ratto corre Del cervo al tergo un abbajante veltro,

Se acchiuso il vede infr'ampio fiume, e appesi Spauracchi di rosse svolazzanti Penne, ch'errar pel circoscritto arringo Sforzanlo in mille ricalcate spire: Già il vivid'Ombro alano, a spalancata Gola, gli è addosso, già lo agguanta quasi, E fa suonar l'asciutto dente intanto. Ma tutto eccheggia or di guerriere grida Lo stagno e il piano, e ne rimbomba il cielo. Turno, ai Rutuli suoi fere rampogne Fa, tuttavia fuggendo: a nome appella Ciascun d'essi; il suo brando, a lor ben noto, Chiede e richiede. Ma minaccia Enea Morte a ciascun, ch'osi ajutarlo; e stragi Orride, e da radice la cittade Schiantar, minaccia: onde, al terror terrore. Benchè ferito, aggiunge, e ognor più incalza. Corso, ricorso, han cinque volte il campo: Palma è sublime di sì fatto arringo, Del gran Turno la testa. — Era ivi stato Un selvatico ulivo, ai naviganti Sacro arbor già; dove al Laurente Fauno Le votive lor vesti appender essi Soleano, salvi dalle naufraghe onde: Ma, a disgombrar l'agone, aveanlo i Teucri, Nol rispettando come sacra cosa Raso dal piè. Nelle rimaste barbe

Dianzi confitta ivi ebbe l'asta Enea, Scagliandola: mal puote or egli al corso Raggiunger Turno; onde coll'asta ei spera Raggiungerlo. Ei s'incurva, e ad ambe mani Afferrata la punta, va sforzandosi Quanto più può, per riaverla. Turno Atterrito a quest'atto: O Fauno, (ei grida) Abbi pietà; la nemica asta inchioda Vie sempre forte più nel già tuo sacro Arbor; se ognora io I venerai devoto, Come or l'han tronco irriverenti i Teucri. Tacque; e non fur di Turno vani i preghi: Che a patto niuno dal tenace sterpo L'asta sferrar de Enea mai non lasciava Quell'invocato Iddio. Mentre ivi dunque Il Teucro indarno si affanna e si strazia; Riassunte Giuturna di Metisco Le già adoprate forme, si appresenta Ella al german col sospirato brando. L'audacia tanta a Citeréa sì spiacque, Che di sua propria mano essa disvelle Tosto l'asta d'Enea. Così di nuove Armi superbi ambo i campioni, in petto Han raddoppiato il cor: si affida quegli Nel patrio brando; inferocito è questi Per l'asta eccelsa ricovrata; e a fronte Tornansi già, sangue anelanti entrambi.

Ma il Re sovrano del sublime Olimpo Così favella intanto all'alma Giuno, Che da un'aurata nube iva mirando L'aspra battaglia: All'ire tue qual meta Consorte mia, porrai? ch'altro ti resta? Il sai tu stessa, e il dici anco tu stessa, Esser dai Fati irresistibilmente Ai celestiali onori Enea sospinto: Or, che macchini tu? qual hai pur speme, Nell'affacciarti dalla gelid'etra? Vuolsi impiagar di mortal mano un Nume? Soccorrer vuolsi di novella spada Turno omai vinto? a tanto, il sai, non fora Per se bastata ivi Giuturna. Or, cessa Dunque una volta, e ai preghi miei ti piega: Nè tanto il cuor ti roda il dolor cupo; Ma a me dischiudi col dolce tuo labro Le profonde tue cure. Al punto estremo Giunta è la cosa. In terra e in mare i Teucri Travagliar, tu il potevi assai gran tempo; Suscitar lor nefanda guerra; i Lari Del Re Latino funestare; in lutto Scior gl'imenéi: di tentar altro omai, Donna, i'tel vieto. Così parla Giove: Cui la Saturnia Diva, con dimessa Fronte, risponde: O magno Giove, io dianzi Turno e la terra abbandonava, astretta

Dal tuo volere appunto, a me ben noto. Nè me dal Ciel solinga spettatrice D'indegni casi or qui vedresti, ov'io Spiacerti osassi: ma, dell'oste in mezzo, Di fiamme cinta, i Teucri trarre a pugna Con danno lor, tu mi vedresti. Ajuto Porgea Giuturna al misero fratello Per mezzo mio, nol niego; io, sì, la spinsi A tutto imprender per serbarlo in vita, Ma, per l'onde terribili di Stige, (Legame solo dei Celesti Numi) Io ti giuro, che spinta non l'ho mai A volger contro Enea l'arco e gli strali. Cedo or davver, la pugna abborro e lascio. Ben, per l'onor de'tuoi Latini io chieggo Sola una cosa: che al venirne a'patti E ai felici imenéi, (tai pur sien essi!) Co'Teucri; almen lor prisco nome, il loro Linguaggio e vesti, deh non sian lor tolti, Nè immedesmati con Trojani e Teucri: Ma duri e il Lazio, ed Alba, e Albani Regi, Secoli assai, poichè nol vieta il Fato. Cima e splendor dell'Itala virtude Roma sia; ma di Troja, in un con Troja, Giacciasi il nome. A lei, con un sorriso, Giove allor soggiungeva: O tu, mia suora, E prole pur tu di Saturno, in petto

Tempeste accogli di furor cotante?
Su via, ti calma, e placa or l'ire vane.
Quanto chiedesti, a te il consento: han vinto
Il mio voler spontaneo i tuoi preghi.
L'idíoma, i costumi, il patrio nome
Tal ch'è, gli Ausonj riterran; commisti
Bensì co'Teucri; ed io di sacri riti
Darò lor copia, e n'uscirà una gente,
E di lingua, e di tutto, al par Latina.
Sorger vedrai frammista Itala stirpe,
Che vincerà in pietade uomini e Dei;
Nè popol altro fia, che a te su l'are
Arda più incensi mai. Rasserenata
Giuno a tai detti, assente; e dalla pugna
Gli occhi ritorce, del suo nembo uscita.

Tosto il Fattor d'uomini e Numi, in mente Altro pensier volgendo, a tor si appresta Dalla tenzon del suo fratel, Giuturna. Fra le create cose, havvi due pesti Gemelle; Dire appellansi; l'orrenda Notte diè lor vita ad un parto, e suora Terza vi aggiunse l'infernal Megera. Schieransi quelle al limitar di Giove, Dell'alto seggio appiè; la testa cinte Tutte del par d'attorcigliati serpi, Del par di rapid'ali armate il tergo, Ogni qual volta irato il Dio minaccia

E morbi e stragi alle corrotte genti, O fera guerra; apportatrici sempre Di terrore ai mortali. Or d'esse l'una Spicca Giove dal cielo; e impon che ratta Rechi a Giuturna infausto augurio. A volo In terra già con tempestosa romba Giunta è la Furia. Qual per l'aure strido Stral saettato d'ampio arco sonante, Cui di veleno immedicabil arma Cretense arciero, o Partico, la punta; Così improvvisa or l'aure squarcia, e scende L'orrida figlia della Notte. Appena Scopre ella i Teucri ed i guerrier di Turno, Trasmutata di subito, rannicchiasi In forma di quel picciolo notturno Augel, che su i comignoli solinghi, O su i sepolcri posasi; indi a lungo Per le tenebre quete il tetro suono Di sue malaugurose grida spande. In tal forma la Furia a vol raggirasi Su la faccia di Turno in mille ruote; E con le svolazzanti ali lo scudo In alto suon gli picchia. Atro un torpore Non mai provato pria, per ogni membro Già serpeggia di Turno: gli si arricciano D'orror le chiome; e niegano le fauci A sua voce l'uscita. Ma da lungi

Della Furia lo stridulo svolazzo Noto è tosto a Giuturna: onde nei crini Sciolti ella caccia disperata l'ugne, E crini e volto e petto va squarciandosi: Che può giovarti, o Turno, omai tua suora? Che più mi avanza, ahi misera! con quale Arte protrarre a te poss' io la luce? Come a tal mostro oppormi? Io già del tutto Abbandono le schiere: infausto augello, Al mio terror non accrescer terrore: Il flagellar di tue mortifere ali, E la Tartarea romba, e i duri imperi Del magno Giove, in te conosco. Ahi, tale, Pel mio rapito fior, cotal mi rende Il guiderdone or Giove? A che pur farmi Immortale? a che tormi egli il sollievo Di pur morire? al mio sì immenso duolo Fine or porrei: fra l'Ombre irne compagna, Infelice fratello, a te potrei. Immortal io? godermi al mondo omai Alcun ben io; di te, germano, orbata? Mi si spalanchi, or via, quant'è profonda, E la mia Deità con me s'inghiotta Fin nel più cupo baratro, la Terra! La Dea qui tace; e nel verdiccio ammanto Nascosa il capo, gemebunda, in mezzo Del fiume alto attuffatasi sparisce.

Ma intanto Enea di Turno incontro agli occhi L'asta immane brandisce, e il preme, e grida, Inferocito: Che più indugi, o Turno? A che schivi la pugna? omai dappresso Combatter vuolsi, e con terribili armi; Non più col corso, or no. Valor, quant'hai, Spiega, od arte, quant' hai: tue forme tutte Assumi or tu; ver gli astri a vol t'inalza, O sotterra anco asconditi, se il puoi. Turno, squassando la testa: I superbi Tuoi detti me non atterriscon; sii, Quanto più il sai, feroce: i Numi, i Numi, Giove nemico, ei mi atterrisce or solo. Tace: ed al fianco ei mirasi un enorme Sasso, squarcio di monte, ivi posato Forse in vetusto limite de'campi: Sasso, al cui pondo a stento sottentrare Di dodici scelt'uomini, robusti Quanto li dà nostra presente etade, Potrebbero i forti omeri. Ecco, Turno Dato al masso ha di piglio; ed a più possa, Eretto egli in se stesso, con man tremula Pur correndo scagliavalo: ma fuori È di sè Turno; ov'egli sia, che facciasi, Ove corra, qual pondo immane ei muova, Nulla di questo ei sa: già le ginocchia Gli barcollano, il sangue entro ogni vena

### 278 DELL'ENEIDE

Gelido gli si stagna; e a vuoto quindi L'invan scagliato sasso presso cadegli. Come talvolta, in languida quíete Sepolti avendo gli occhi, avvien che i sogni Parer ci fan che al desiato corso Ștendiam le membra; ed impotenti sforzi Facendo indarno a un tempo, e lena e gridi E nerbo, ognor vieppiù ci vengon manco; Così di Turno alla virtude or tutte Intercette ha le vie l'infernal Diva. In mente allor vari pensieri ei volge: Or la cittade e i Rutuli sogguarda, Or la pendente immane asta minace, E dubbio ondeggia. Omai, nè a scampo ei vede, Nè ad assalto più via: sparito è il carro, E l'auriga sorella. Or, mentre ei sta Dubitoso così, da Enea brandita L'asta fatale, al destinato segno Da tutto il braccio poderoso vola. Non sasso mai, da macchina murale Spinto, sì forte romba; non sì orrendo Scoppio sa il fulmin mai. Di turbo in guisa Atro l'aure squarciante, la crud'asta Letifera trapassa a volo i cerchi Del settemplice scudo, e il lembo passa Della loríca, e al fin stridendo è infissa Nella coscia di Turno: egli, dal colpo

Precipitoso è su i ginocchi a terra.

Lamentevoli gemiti dei Rutuli Sorgono: il monte e l'alta selva intorno, Tutto n'eccheggia. Turno, in atto umile, Supplici verso Enea gli occhi e la destra. Sporgenda, gli dicea; Mi uccidi, io'l merta; Non io la vita chieggo; usa i tuoi dritti, Tu vincitore. lo solo, ove di un padre Misero a te la dolorosa immago Faccia pur forza, (il vecchio Anchise appunto Tal era a te ) scongiuroti soltanto, D'aver del vecchio Dauno mio pietade: Or, me piagato, o se più il brami, estinto Rendi al mio genitore. Enea, vincesti; E Turno vinto a te sporger le palme Vedean gli Ausonj: abbian qui gli odj fine: Omai Lavinia è tua. L'egregio Enea Soprastette, a tai voci; e riguardandolo, L'armata destra ei rattenea. Que'sensi Del moribondo Turno già già il còre Dubbio andavan vincendogli; quand'ecco, Splendere a sommo gli omeri di Turno Vede il balteo fatal, da lui già tolto All'infelice giovincel Pallante Pria d'ucciderlo; e, spoglia trionfale, Da lui portato ognora quindi. Enea, Ai noti ornati lo ravvisa tosto;

#### DELL'ENEIDE

E, affisso in quegli avanzi dolorosi,
D'ira avvampa terribile: Tu dunque,
Adorno tu delle spoglie de'miei,
Dalla mia man qui sfuggiresti? Ucciso
Tu da Pallante in questo colpo or sei;
Da Pallante, immolato: egli è, che il fio
Or fa scontarti coll'empio tuo sangue.
E, in così dir, nel petto gli nasconde
L'ardente ferro. Sciolgonsi di Turno
Le membra in gel mortifero; e sdegnata
L'alma sotterra sospirando fugge.

# INDICE

# DELL'ENEIDE

## DI VIRGILIO

| LIBRO | SETTIMO | <b>.</b> |   | • | • |   | • | • | • |   | • |   |   | • | • |   | P | ag | <b>[.</b> ] |
|-------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|
| Libro | OTTAVO  |          |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | •  | 44          |
| Libro | nono .  |          |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • | •  | 84          |
| Libro | DECIMO  |          | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |    | 129         |
| Libro | UNDECIM | ο.       | • |   | • |   | • | • | • | • |   |   |   |   | • |   | • | •  | 180         |
| Libro | DUODECI | MO       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 230         |

# F I N E DELL'OPERE COMPLETE

